



62 .

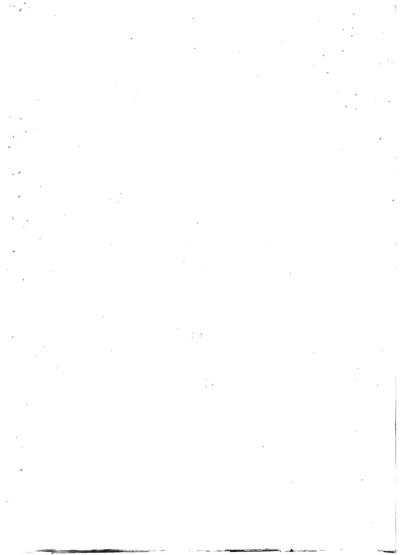

## DE ALMO GYMNASIO **FERRARIENSI** ORATIO

HABITA IN SOLEMNI STUDIORUM INSTAURATIONE

APUD COLLEGIUM FERRARIENSE SOC. JESU

AB ALOISIO NANNERINIO EIUSD, SOC.

RHETORE

VIII. ID. NOVEMB. AN. M.DCCC.LII.



FERRARIÆ -

lo non posso ritrar di tutti appieno, Perocchè sì mi caccia 'i lungo tema Che molte volte al fatto il dir vien meno

Dante Inf. C. IV.

## **ORATIO**



Cum propter egregium, Cardinalis et Pontifex amplissime, Viri sapientissimi et sacra, civilí militarive dignitate spectatissimi, optimi Adolescentes, Auditores quotquot adestis ornatissimi, cum propter egregium et singularem vestrorum civium, Ferrarienses, erga scientias bonasque artes amorem, tam multos et magnos viros Lycei magni honori viderem omni tempore esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem, quod adhortandos veteri more suscipiens ingenuos hos adolescentes in nostram disciplinam traditos, eos Lycei

eiusdem gloria proposita maxime ad studia allici atque excitari posse sperabam. Cum autem considerarem argumenti amplitudinem dignitatemque, et, quod maxime obesset causæ, mearum virium tenuitatem, qui reconditioris cuiusdam eruditionis expers et in dicendo vix exercitatus parem eloquentiæ magnitudinem ad eius tractationem afferre non possem; dolebam, Ferrarienses, et acerbe ferebam in eum me locum adductum, ut aut de præclarissimo Lyceo Ferrariensi disserendi opportunitatem relinquerem, aut civium patriis rebus studentium expectationi deessem. Nunc autem vester, Ferrarienses, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, cum intueor et contemplor unumquemque vestrum. Video enim hoc in numero neminem, qui licet eximia rei patriæ universæ notitia præditus, studium eius, qui tantas laudes in medium proferre velit, adprobandum esse non censeat. Video virum Principem Eminentissimum (1), qui cum in hoc eodem Lyceo Cancellarii magni munere fungatur, vel sola præsentia sua augusta salutari maxime de co dicentem excitat atque

inflammat. Video Gymnasiarcham amplissimum (2), qui potissimi suæ civitatis ornamenti studiosus adesse me animo iubet. Video celeberrimos plerosque cathedræ Moderatores (3). qui cum nihil aliud ab oratore hodierno die expectent quam ut aliquid de Ferrariensi Lyceo disserat, omnia enim quæcumque de eo proferantur ad laudem eius proferri existimant. timorem omnem meo ex animo pellunt. Itaque vereri desino, ne Athenæi huiusce initia quærens et incrementa et gloriam, temeritatis notam subeam apud eos, qui optima præditi voluntate, eiusmodi studium probare semper laudibusque attollere consuescunt: sæpiusque, Ferrarienses, illud mihi venit in mentem, egregias magnarum rerum laudes non deteri sed augeri maxime, si orator quilibet onere pressus succumbat. Quamquam mihi non sumo tantum, Ferrarienses, neque arrogo ut magnifici huius argumenti tractationem probari putem. Animus enim est mihi potissimum, quemadmodum antea dixi, adolescentes ad litterarum studia excitare. Id vero melius præstari posse a me arbitrabitur nemo, quam si

ostendam ipsis, Ferrariam sui Lycei celebritate inter principes Italiæ urbes esse merito optimoque iure censendam. Ita enim cum rem vobis non iniucundam præstabo, qui pro vestra in patriam caritate eius potissimum ornamentum et decus mecum recognoscentes erit cur vobis ipsi gratulemini, tum vero utilem ac frugiferam huic adolescentium coronæ, qui bonas artes humanitatis in hoc collegio condiscunt; ut secum assidue animo reputantes, qua in urbe nati, in quodnam Lyceum ad graviores disciplinas comparandas sint olim progressuri, magnos sumant spiritus ad studia optima nunc persequenda, neve committant ut sua civitate indigni, et a maioribus, qui sapientiam omnem ex patrio Lyceo hauserunt, degeneres videantur. Peto igitur a te, Cardinalis amplissime, ut summa qua polles humanitate orationem hanc meam excipere velis; tum quæso vos, sapientissimi Viri, ut de ipso sapientiæ vestræ fonte dicentem comiter sustentetis.

Sed mihi in perdifficili vastæque molis argumento facilis atque explicata occurrit in primis dicendi ratio, qua illustribus illustrium virorum

testimoniis prolatis nihil præstantius ad Lycei Ferrariensis laudem accedere posse videatur. Adest enim Flavius Blondus (4), qui novæ et splendidissimæ huiusce civitatis Gymnasıum multis humanitatis, philosophiæ ac legum peritia ait excelluisse. Adest Nicolaus Leonicenus, summus ille vir, de quo nulla unquam conticescet vetustas, qui Alphonso I. (5) spondet, viros ingenio et doctrina præstantes in florentissimo Ferrariensi Gymnasio nullo unquam tempore defuturos. Adest Franciscus Swercius (6), qui ex hoc Athenæo affirmat prodiisse viros omni doctrinarum genere excultos, philosophia ac legibus excellentes. Adest Mendus (7), qui postquam summos Athenæi laudatores commemoravit, sapientissimorum Professorum gloria insigne illud celebrat. Adest Philippus Honorius (8), qui Lyceum vestrum extollit maxime ob præclarissimos viros, qui humaniora studia, iurisprudentiam ac medicinam professi sunt. Infinitus profecto essem, si omnes recensere vellem qui in eamdem sententiam scripserunt. Legite ipsi vos Delicias Apodemicas Ensii (9); et Gymnasii

celebritatem commendatam reperietis ob disciplinarum omnium splendorem. Percurrite biographiam præclarissimi in re medica Georgii Velschii a Luca Scrockio (10) perfectam; et Ferrariam studiorum Matrem nuncupatam invenictis. Versate orationem Andreæ Alciati in Lyceo vestro habitam; et profecto comperietis, de vestro hoc Gymnasio idem posse affirmari quod de Alexandrina Academia scribit Amianus Marcellinus, factum nimirum fuisse propter singularem illius apud omnes viros existimationem, ut ad summam artis peritiam ostendendam sufficeret, si in ea operam se studiis dedisse quis prædicaret. Pervolvite Academiarum commentarios a Jacobo Middendorppio (11) confectos; nonne inter præcipuas Italiæ Academias refert Ferrariensem, cum pluries hæc erudierit Germanos, quorum deinde sapientia omne doctrinarum genus cum gloria in patriam carissimam invectum esse testatur? Ponite vobis ante oculos opus Mercurius Italiæ inscriptum (12); nonne clarissimis par Lyceis habebitis vestrum quod ad summum gloriæ fastigium pervenisse constat? Considerate denique ceteros quoscumque universæ eruditionis Scriptores (13), qui verbis amplissimis Ferrariense Gymnasium compellant. Ac Jacobus guidem Bergomensis (14) superbissimum, Angelus Aretinus (15) florentissimum, clarissimum Antonius Riccobonus (16), virorum doctissimorum foecundum Gerardus Mercator (17), præcipuis sex Europæ totius Academiis accensendum Joannes Andreas Ouenstedtius (18), disciplinis omnibus percelebre Ioannes Blevius (19) commemorat. Quæ quidem omnia, si ab antiquis tantum scriptoribus dicta, minime vero recentiorum iudicio confirmata quis putaverit, is vehementer errat, Ferrarienses, probatissimarumque historiarum quas Pigna, quas Libanorus, quas Borsettus, quas Barottus, quas Frizzius, quas Maninus, iique scriptores omnes vestrates, quas deinde Muratorius, Crescimbenius, Mazzucchellius, Zaccaria, Tiraboschius, Andresius ediderunt, hominem sane imperitum ac rerum omnium rudem ignarumque sese exhibet. Mihi vero instar omnium laudum est, Ferrarienses, quod Jason de Maino (20) confirmavit, præclaris-

simos quosque totius Italiæ, imo totius Europæ Doctores vestram in hanc urbem semper convenisse: quod Ioannes Blanchinius scripsit Leonello (21), clarissimis omnium bonarum artium magistris ad hanc civitatem magna mercede conductis..... heic omnium disciplinarum gymnasium esse, quo iampridem undique ingens discipulorum numerus confluxit: quod demum sæculo XVIII. labente accidisse legitur (22); cum enim de doctoribus in Gymnasium vestrum cooptandis ac eligendis, postquam Clemens XIV. summo illud studio ad pristinam gloriam revocasset, fama percrebuisset, non finitimi solum, sed ex omni fere Italia confertim exciti, ut in Magistrorum numerum referrentur, honestissimo quodam laudis et ingenii certamine contenderunt.

Nunc vero in tanta copia testium clarissimorum, in tanta doctorum omnium consensione de summa Ferrariensis Gymnasii celebritate, nemo sane aut tam demens, aut gloriæ vestræ tam invidus inveniri potest, Ferrarienses, qui aut omnes eiusmodi scriptores vobis

deditos affirmet, aut de hac celebritate vel leviter ambigat. Sed tamen sunt alia maiora, atque eiusmodi, ut ad absolutam Lycei gloriam vestræ huic urbi vindicandam nihil addi iam posse existimem. Mitto nunc dicere, quanti maiorum vestrorum sapientiam fecerint cum plerique (23) Romanorum Imperatores (ex quibus Carolus V. Lyceum ipsum maximis auxerat privilegiis), tum præsertim perillustres (24) Academiæ, scilicet Mantuana, Veneta, Parisiensis, Germana, Bruxellensis, Patavina, Bononiensis, Romana, quarum erga vestrum Lyceum studium et existimationem amplissimis editis laudibus rebusque gestis vestri annales testatam ac manifestam referunt. Hæc igitur ita prætereuntes, ut tamen intuentes et respectantes relinguamus, præclara illa elogia in mentem revocemus, quæ Romani Pontifices non dicta leviter ad exigui prædicationem temporis voluerunt, sed sollemnibus ad vos litteris tradita ad memoriam Ferrariensis Lycei sempiternam. Atque ut a Clemente VIII. (25) initium ducamus (aliorum enim qui præcesserunt testimonia non pauca deinceps opportunius dabimus), non modo illud remotissima celebrat antiquitate P. M., verum etiam « et egregiorum Lectorum doctrina et discipulorum ex omni regione concursu ». Quid, quod Innocentius X. (26) lætandum sibi maxime putarit, Ferrariam maiorum gestis imitationi posterorum commendatam, civium egregiorum prole omni tempore spectate floruisse, suisque etiam temporibus feracem fuisse adeo, ut ex vestris Romanæ Curiæ Prælatis plures invenerit dignos quos amplissimis honoribus prosequeretur? » Quid, quod Alexander VII. (27) affirmat, « civitatem vestram egregia magnorum virorum prole præstantem semper sane plurimi se fecisse? » Quid, quod hanc Clemens IX. (28) « insignium qua bellicis laudibus et equestri virtute, qua togæ musarumque studiis præcellentium virorum prole felicem » prædicaverit? « Inclytam sapientiæ palæstram celsarumque sacrarium virtutum habitam semper fuisse Ferrariensem civitatem, præclaris idcirco a summis Pontificibus insignitam beneficiis tamquam de præmiis ob amplissima decora sibi eollatis gloriari merito posse », testatur Cle-

mens X. (29); additque « bonarum artium studia vestro olim nomini exterarum late nationum cultum conciliasse, seque ea ad novos celsarum usque laudum titulos promerendos incitamento vobis futura omnino confidere (30).» Amplum vero et omni laudum genere ornatum habemus a Clemente XII. (31) testimonium, qui Ferrariam « tum præclaris aliis nominibus, tum præsertim situs amplitudine, valido mænium munimine, fertili soli amœnitate, copioso tum generis nobilitate pollentium, tum scientiarum armorumque virtute præditorum civium numero, Studio generali, ex quo quamplures viri litterarum scientia artiumque liberalium insigni experientia celebres prodierunt et prodeunt in dies, Ferrariam, inquam, ex insignioribus totius Italiæ civitatibus existere unam » asserit atque confirmat. Tandem ne longius in recensenda testium tam illustrium serie progrediar, ea meminisse sufficiat, quæ superiore sæculo Clemens XIV, nostra deinde ætate Pius VI. honoris causa ad vos scripserunt, quorum alter providentissimus Academiæ vestræ restitutor habendus est, alter locuple-

tator munificus: Ille (32) enim Ferrariam dicit « perpetuo devotionis et fidelitatis studio erga Apostolicam Sedem, loci amplitudine, pulcritudine ædificiorum, hominum frequentia, agrorum ubertate, ingeniorum copia magnoque præstantium civium numero de eadem Apostolica Sede muneribus.... strenue obitis egregie meritorum, multisque aliis nominibus nulli Christiani orbis et Pontificiæ ditionis urbium omnino secundam; eiusque Gymnasium fama sapientiæ, doctrinarum omnisque amplissimæ laudis toto orbe celeberrimum ». Pius vero Gymnasii eiusdem laudibus sæpe commemoratis (33) « unam ex insignioribus totius Italiæ urbem hanc vestram haberi, deque Romana Sede optime esse meritam » rursum confirmat. O pulcherrimum igitur Ferrariæ nomen! o lux! o splendor almi Lycei vestri, quod laudibus omnibus tot viri tum sapientia tum amplitudine in universo terrarum orbe clarissimi cumulandum esse duxerunt!

Quibus sane cognitis ac perspectis, Ferrarienses, illud penitius nunc investigandum videtur, quare in tantam existimationem apud

omnes devenerit huiusce civitatis Lyceum. Hic vero in primis fatear necesse est, causam eiusmodi perscrutanti mihi singulare omnino ac illustre decus occurrere, cuius fulgore tantum mihi lucet patria vestra, Ferrarienses, quantum dicendo satis explicare non possum. Quid ergo est? Lycei vestri, Ferrarienses, initia non diuturno post tempore ab urbe condita repetenda, verum cum ipsa pæne urbe studia bonarum artium nata atque exculta esse dico; ut dum pleræque civitates propter errorem atque inscitiam turpissima rusticitate longa sæculorum serie vixerint, Ferrariam nonnisi litterarum studiis deditam ab ipsa ferme ædificatione obstupescens Europa conspexerit. Qui hoc intelligi potest? Quia maiores vestri VII. a parta salute sæculo, cum civitatem ad citeriorem ripam Padi constituissent, tanta ingenii gloria florebant, ut Vitalianus P. M. (34), qui nomen eo tempore huic urbi dederat, Sapientes dici voluerit ob summam rerum omnium scientiam XII. viros rei vestræ gerendæ præpositos. Quid? nonne sub illud tempus publicæ hic celebrabantur scholæ (35),

neque eæ sane vulgares, quippe quæ et iurisprudentiæ et medicinæ et grammaticæ et dialecticæ gravissima studia profiterentur? Equidem obstupesco, Ferrarienses, annales legens vestros, qui etiam ante illud tempus, quo immortalis Franciscus Petrarca, reseratis bibliothecis iamdiu barbarorum iniuria et iniquitate temporum occlusis, toti ferme Italiæ in litteris ac disciplinis excolendis prælucebat, tot clarissima nomina philosophorum, iureconsultorum, theologorum, poetarum aliorumque omni dignitate insignium virorum recensent, quot me ex hoc amplissimo dicendi loco, vobis ipsis audientibus (36), duobus abhinc annis recitasse memini. Nonne hoc singulare fuisse dicendum est, cum vetustiores civitates (nec Romam ipsam excipio, quam nonnisi post VII. sæcula scientias excolere cœpisse certum est) non modo sine ulla schola, verum etiam sine litteris a sua quæque origine se fuisse fateri debeant? At enim mitiora vel saltem minus dura fuerunt tempora. Imo vero ea tunc ætate (37) omnes fere scientiæ in Italia universa senio quodam et squalore obsitæ, aut infensissimorum hominum factionibus labefactatæ, aut barbarorum irruptione obrutæ, aut armorum terrore ac tumultu exturbatæ videbantur conticescere.

Ceterum barbarie exacta rebusque Italiæ tranquillatis, clarius cœpit vigescere Gymnasium vestrum, cum Bonifacius IX, postulante Alberto V. (38), penes quem Ferrariensis provinciæ erat imperium, amplissimis illud privilegiis decoravit; eoque in primis (39), ut schola etiam theologiæ excitaretur cum amplissima laureæ donandæ facultate, quod nulli olim Lyceo præter Parisiense, aut aliquibus nonnisi longo post tempore contigit. Neque pietate tantum ac sapientia Principis adductus fuisse putandus est P. M. ut in hac civitate «scientiarum fontem irriguum » (utor ipsis Pontificis verbis) solemnibus datis litteris (40) aperiret « ad magnam inde ingeniorum æmulationem, fervidum sapientiæ amorem excitandum », verum etiam (atque hoc maxime Bonifacius idem testatur) « civitatis huius maxima idoneitate (41) ad multiplicanda doctrinæ semina et germina salutaria producenda permotus, et vectigalium

fertilitate et hospitiorum insignium multitudine aliisque commoditatibus quamplurimis, quas ipsi civitati opportune noverat inesse ». Triumphantis instar exceptus in suam urbem fuit Albertus; eigue Maiores vestri, qui iamdudum senserant quantum Atestinæ familiæ deberent, quorum plures sapientes et ipsi et amatores sapientum (42) tanta celebritate famæ urbem vestram auxere, ut hanc ædificiorum maiestate exornaverint, hanc monumentorum nobilitate decoraverint, hanc optimarum artium studiis excoluerint, opibus ditaverint, doctissimorum hominum sedem immortalem constituerint, veteribus Athenarum ac Romæ revocatis exemplis (43), statuam ære publico fieri, in fronte templi maximi excitari, incidique litteras iusserunt, quæ essent eius beneficiorum testes sempiternæ. Itaque Albertus de publico Lyceo, quo citius fieri posset ea qua par esset dignitate instaurando sollicitus, viros sapientissimos ad cultiores Europæ urbes legavit (44) « ut quos magni nominis theologos, iuris utriusque peritos, philosophos, medicos, grammaticos, aut quavis alia facultate præstantiores invenissent,

eos huc mercede pacta amplissima docturos in Lyceo magno Ferrariensi invitarent ». Percrebuit passim rumor; statimque magno animorum ardore hominum doctissimi, quos inter Bartholomæus de Saliceto, Egidiolus Cavitellus, Petrus de Ancharano (45), Ioannes Pleoneus, Iacobus Pigna, Benedictus Bargius adhuc celebrantur, Principis munificentia urbisque vestræ maiestate allecti in has sapientiæ sedes convolarunt. Statim etiam ex omnibus non Italiæ solum locis (46), verum et Græciæ et Flandriæ et Germaniæ et Galliæ et Angliæ et Hispaniæ et Lusitaniæ huc discipuli advenerunt; ita ut nulla fuerit politioris Europæ natio, quæ ex suis aliquot ad Ferrariense Lyceum erudiendos non miserit, eosque nisi omni informatos sapientia ex ipso non receperit. Enimvero Athenæum erat præstantissimum, tresque in primis iuris tradendi cathedras, tum ceteras disciplinas theologiæ, sacrarum litterarum, chirurgiæ, medicinæ, logicæ, sophisticæ, metaphysicæ, physicæ, ethicæ, matheseos, cosmographiæ, astronomiæ, astrologiæ, rhetoricæ, poescos, linguarumque hebraicæ, græcæ, latinæ complectebatur.

Nec sane mirum, Ferrarienses, si viri principes hominesque doctissimi maxime litterariam vestræ urbis laudem insignem admirabilemque fecerunt. Fuit, fuit enim hoc populi Ferrariensis nomen, ut nec difficillimis temporibus (47) a communi studio Lycei promovendi atque amplificandi deterrerentur, tum stipendia ditissima largiendo, tum salutares leges ferendo, tum barbariem viribus omnibus expellendo, tum viros sapientissimos constituendo qui ad pristinum decus, si quid a veteri norma descivisset, sedulo revocarent. Vultis quod dicimus argumentis confirmari? Revocate quæso tempus illud vobis miserum litterisque periculosum, Ferrarienses, quo tempore, cum Nicolaus IV. Alberti filius, summus Vexillarius Ecclesiæ Sanctæ electus a Bonifacio IX, et in Bononienses et in Venetos et in Parmenses arma ferret impetu tremendo, reipublicæ patres ad Lycei vestri gloriam amplificandam ea cura intendebant (48), ut Francisco de Campanea grammaticorum principi, et Ioanni de Finottis divini et humani juris consultissimo cathedras moderandas commiserint. Præclarum et illud gloriæ vestræ accessit, ut populus ipse huic Lyceo tutelæ nomine annuam pecuniam decerneret (49), atque Hercule I. regente qui mœnibus ac tectis urbis reficiendis ampliandisque regali omnino munificentia operam dabat, populus inquam Ferrariensis pro incredibili quo semper flagravit sapientiæ amore, ære suo (quod et nunc accidit absque ullo celebriorum civitatum exemplo) magnis Lycei sumptibus satisfaceret; qua deinde pecunia (50) scholæ Borsio Duce in meliorem formam redactæ, adscitique Clemente VIII. P. M. (51) doctores præclarissimi. Noverant enim Maiores vestri, quod in S. C. legi (52), « mænium ac munimentorum tuitionem magis ad Principem cuius gratia exstruuntur, quam ad cives pertinere; studiorum vero optimorum curam et conservationem cives sibi potiori iure vindicare, quam Principem; cum illorum decus atque utilitas in cives potius, quam in Principem cedat ». Qua quidem sententia inductos esse arbitror Ferrariensium plerosque, ut aut bonæ spei adolescentibus (53), quorum parentes ipsis in re litteraria educandis impares essent inopia,



annuos redditus testamento legarent, aut viris litteratissimis pecuniam ad scripta eorum edenda sufficerent, aut plura etiam collegia ad optimam aliorum institutionem aperirent. Utinam vero, Ferrarienses, mihi esset copia dicendi ea omnia quibus Lyceum vestrum et sapienter constitutum et auctum est magnifice. Afferrem profecto leges illas sapientissimas (54), cum ab Alberto V. a Leonello, ab Hercule I. a plerisque deinde RR. PP., tum omni tempore a splendidissimo Ordine Ferrariensi latas, quibus studiorum ratio omnis constituitur, diversarum facultatum collegia designantur, doctorum decurialium partes decernuntur, discipulorum officia commemorantur; pravorum hominum et amovetur segnities, et audacia retunditur; bonorum vero modestia commendatur, excitatur diligentia, fides promovetur. Recenserem ingentem illam pecuniam (55), qua doctores tam liberaliter conducebantur, ut ex longinquis quoque regionibus artes et disciplinas tradituri quamplures Ferrariam ultro sese conferrent. Commemorarem etiam magnos eos viros qui Leonello auctore, et auspice deinde municipali Consilio

rem litterariam curabant, (56) Brasavolam, Pignam, Varreum, Garziam, Gazam, Bonacciolum (quænam quantæque auctoritatis nomina recito, Superi immortales!), qui testibus Guarino, Libanorio, Sardo, Battaglino, sedulo adiecerunt animum ad omnem Lycei laudem promovendam, in magna præsertim conversione rerum, cum e ceteris civitatibus (57) aut civili dissidio aut pestilentia gravi afflictis, aut Hunnorum, Gothorum, Theutonumque barbarico impetu prostratis, bonæ artes una cum nobilissimis familiis exulare iuberentur. In mentem reducerem vobis, ea sedulitate XII. viros optimarum artium studiis prospexisse (58), ut succrescente quorumdam pædagogorum barbarie, eos « tamquam pestiferas belluas ab adolescentium institutione amovendos illico eiiciendosque e civitate > decreverint: tum ditissimo minervali constituto Franciscum Roma, Bursam Mutina, Franciscum Tolentino, Philippum de Castro, Lucam de Ripa celeberrimi nominis grammaticos vocarint. Referrem ex Tiraboschio (59), sæculo XVII. cum studiorum ardor passim in Italiæ urbibus deferbuisset, Lyceo Ferrariensi doctissimos viros non defuisse; vestrosque cives scientias semper ac bonas artes studiose excoluisse. Exponerem denique, Clemente XIV. (60) hortatore munificentissimo, tanta omnium ordinum frequentia fuisse studia instaurata, « ut restituti Gymnasii decus neque promptiore studio, neque alacrioribus animis, neque maiore civium consensu excipi aut celebrari posse videretur ».

Hæc omnia aliaque multa luculentius tractare vellem, Ferrarienses, quibus maxime Lycei vestri nomen ostenderetur. Verum temporis ingeniique exiguitate coactus ea patiar vix delibasse, quibus aliæ civitates gloriari merito possent. Nihil ex hoc dicendum erit nisi singulare, nisi quod si de aliis Gymnasiis diceretur, gloriam quamdam incredibilem immortali nomine victuram ea sibi comparasse affirmarem. Quæ omnia dum paucis expedio, nolite quæso, Ferrarienses, orationis meæ potius quam rerum ipsarum magnitudine Gymnasii vestri celebritatem ponderare. Mihi enim propemodum necesse est minora prætermittere, ut omnia vobis quæ maxima, quæ præclarissima sunt, possim

exponere. Quamobrem Lycei eiusdem, de quo tam magna, tam inaudita dixerunt viri amplissimi, faustis omnino initiis perspectis, quodque deinde iniquissimis etiam temporibus cepit incremento demonstrato, reliqua quæ ad ipsius gloriam pertinent, attendite. Sed iam repetenti mihi vetusta illa ac singularia decora, quibus Ferrariense Lyceum apud exteras quoque nationes celeberrimum extitit, insa hæc Patria lætari quodammodo ac gestire videtur. Primum enim occurrunt Principes vestri Atestini (61) qui non modo eorum Principum qui tunc fuerunt studium et favorem erga litteras, sed eitam antiquitatis memoriam munificentia superantes, theatrum quoddam disciplinarum ac virorum doctissimorum in hoc Athenæo Ferrariensi excitaverunt. Testis est illa privilegiorum amplitudo, qua tum doctores, tum discipuli horumque familiæ immunes a plurimis vectigalibus censebantur. Testis Reformatorum collegium (62) a Leonello constitutum, qui summa sapientia ac virtute præditi viderent ne quid res litteraria detrimenti caperet. Testis ingens ea pecunia (63), quam Leonellus, quam

Borsius, quam Hercules I. quam Alphonsus I. pene profuderunt, ut doctissimi quique ex omni terrarum plaga Ferrariam conducerentur qui adolescentes ad omnem scientiam probe informarent. Testes celeberrimi ii conventus hominum litteratissimorum in ipsis Atestinorum ædibus pluries habiti, vel cum Concilio magno ab Eugenio IV. indicto (64) utriusque Ecclesiæ Patres sanctissimæ Christi O. M. Religionis unitatem ac dignitatem adserverunt, vel cum magnifice apparateque (65) ab Hercule I. atque ab Alphonso I. extructis scenis lectissimas ex latinis italicisque poetis comœdias summo omnium plausu cives advenæque exceperunt. Testis est Græcia (66), quæ Grammaticos illos triumviros Aurispam, Guarinum, Filelfum Leonelli Principis nutu ac munificentia incitatos ad græcos codices undique conquirendos excepit; quibus etiam quamplurima Nazianzeni, Chrysostomi aliorumque Ecclesiæ Doctorum scripta suppeditavit: carminibusque Callimachi, Pindari, Oppiani, Orphei, historiis Xenophontis, Procopii, Arriani, Dionis, Diodori Siculi, tum geographia Strabonis, omnibusque Platonis,

Procli, Eustatii operibus locupletatos in Italiam remisit. Testes Bibliothecæ (67), quas ad faciliorem juventutis institutionem ante sæculum XIV, cum litteræ alibi videbantur concidisse, iidem Estenses aperuerunt, et optimis libris impensissime deinde instruxerunt. Næ ego nihil intelligo, si putem posse omnia dicere quæ ad gloriam Lycei magni amplificandam Principes vestri gesserunt, cum ea tantum quæ hactenus a me prolata sunt, tempus mihi adimant, Ferrarienses, ut ceteris Europæ Principibus commemoratis, quos ciusdem gloriæ fautores habuistis, suam cuique laudem impertiar. Tenet nimirum hæc urbs, et magna cum voluptate tenet adhuc memoriam Federici III. (68) qui Columbum Mutinensem apud vos scientia iuris institutum doctoris insignibus donavit; et Caroli V. (69) qui Poetam maximum laurea corona decoravit: et Ladislai Hungarici (70) qui summum vestrum Manardum honore amplissimo est proseguutus; et Caroli Emmanuelis II. Allobrogum Ducis (71) qui magnam de ditionis limitibus controversiam adversus rempublicam Genuensem exortam Lycei vestri sen-

tentia dirimendam decrevit; et Leonis X. (72) qui Leoniceno de egregia eius doctrina gratulatus litteras plenas amoris misit, et Tibaldeum magni nominis poetam ea munificentia ac liberalitate, quæ tanto digna esset Principe, recreavit. Denique ut omittam innumeros Romanos Pontifices, vivit adhuc anud vos gratissima recordatio Clementis XIV. et Pii VI. quorum alter (73) rogatis legibus, novo creato magistratu, amplificatis opibus, doctoribus accersitis, præmiis decretis, liberalibus artibus provectis, pristinam omnino gloriam vestro Lyceo vindicavit; alterius (74) vero tanta in Lyceum ipsum extiterunt merita sive ædibus exornandis, sive Bibliotheca ac Museo augendo, sive redditibus ampliandis, sive cathedris addendis, ut eius beneficentiam Hieronymus Ferrius oratione apud vos habita æternandam duxerit.

Hic miramur, Ferrarienses, Lycei nomen tantorum Principum maiestate illustratum adeo nationibus exteris adfulsisse, ut ex iis quamplurimi animum mentemque ad ipsum converterent, ipsum adirent, ex ipso omnem sapientiæ vim se derivaturos esse arbitrarentur? Utinam



virorum omnium amplissimorum, qui in vestro Athenxo litteras scientiasque didicerunt, ea ex temporum iniuria superfuisset notitia, qua celebritas eius apud posteros summopere commendaretur. Hoc tamen dicam guod commentariis vestris consignatum reperio, quodque incredibilem illorum frequentiam ostendit, nimirum X. annorum spatio quot ab anno M.CCCC. XC. ad M. D. intercedunt (75), cum antiquiores scholæ VIII. quarum aliæ ad sancti Dominici, aliæ ad sancti Francisci existebant, adolescentibus recipiendis impares essent, eas ad XVI. usque numero excrevisse, donec Municipalium Curatorum studio in magnificam ædem Paradisi anno M. D. LXVII. receptæ omnes (76) ad eam, qua nunc visuntur, amplitudinem maiestatemque devenissent. Memorabo anno M. CCCC. II. Ioannem Nicolettum iuris utriusque peritissimum (77) a Patavino ad Ferrariense Lyceum commigrantem trecentos Patavinos, sexcentos Bononienses iuvenes fuisse secutos. In mentem reducam, ad Guarinum oratorem disertissimum et græcarum latinarumque litterarum magistrum principem (78) discipulos a cunctis Europæ regionibus confluxisse, ita ut subselliis suis quæque natio ah aliis distincta uteretur. Dicam etiam Herculis I. decreto (79) quo pœnæ sanciebantur in omnes amplissimæ tunc Atestinorum ditioni subiectos qui alio se studiorum causa contulissent, innumeros ab anno M. CCCC. LXXXV. Ferrariam erudiendos convenisse. Addam, quod certis monumentis vulgatum est, (80) iam ab anno M. DCC. LXXI. (videtis me longinqua non commemorare), vestrum Lyceum « ingenuorum adolescentium copia et celebritate tanta frequentatum fuisse, ut tractandis explicandisque litterarum studiis locus potius, quam ingenia, Ferrariæ defuisse videretur ». In tanto igitur discendi ardore, in tanta ac tam vehementi et ingeniorum æmulatione et contentione animorum, quot viri, Deus immortalis! quanto ingenio, quanta scientia, quanta varietate doctrinarum et artium, imo vero quanta utilitate in christianam civilemque rempublicam ex Gymnasio vestro prodierunt! O singulare Ferrariensis urbis decus! quam tuæ parem amplitudini orationem inveniri a me, aut a quoquam afferri putem

posse? Obruor equidem rerum dicendarum copia, et incredibili excellentium Lycei vestri discipulorum multitudine undique circumfundor. Vultis amplissimos illos ex tota Europa alumnos graviorum disciplinarum? LIII. numerabitis, quos unus Antonius Brasavola (81) (hoc nomine audito arbitror aliud a me elogium expectare posse neminem) ita in re medica instituit, ut ad singularem tanti præceptoris existimationem et ipsi assurgerent, et vero etiam illam assequi viderentur. Me vero tempus viresque desicerent, si Agrigentini Siculi (82), si Cassiani Novocomensis, si Archangeli Utinensis, si Herminii Tridentini, si Henrici Germani, si Nicolai de Viadana, ccterorumque et nomina recitare et merita dicendo exæquare vellem; nec dignis efferre me posse laudibus agnosco vel Bernardinum Scodopium Mutinensem qui Alciatum, vel Longium Silesium qui Leonicenum, vel Pancirolum Regiensem qui Riminaldum, vel Basinium Parmensem qui Gazam et Guarinum audiit, cum tales ii sint (83), qui sapientiam incredibilem luculenter suis scriptis commendarunt. Quid porro dicam de Alberto Pio, de

Francisco Bellincinio, de Antonio Ferrario, de Hieronymo Faletto? quid de Ioanne Francisco Pico, de Thoma Ravennate, de Mario Equicola? Primi enim miræ eruditionis homines (84) omnibus probantur; aliorum vero sapientiam (85) satis pro eorum dignitate nemo commendare se posse fatetur. Antonium Urceum Codrum (86) summis extollunt laudibus Politianus et Manutius, prædicant Benedictum Manzolium (87) Paninius et Tassus. Hieronymum Torquatum celebrari video (88) a Iasone de Maino, nec maius decus M. Antonio Maioragio (89) contingere posse reor, quam quod ipsi grave laudum præconium ab Alciato magno tribuatur.

Sed, quod iam sæpe dixi, premimur angustiis temporis, Ferrarienses, ac vix datur nobis inspicere posse ceteros illos ac numero prope infinitos disciplinarum (90) omnium cultores Finum Finium, Ioannem Pannonium, Albertum Sergianensem, Ioannem Fream a Guarino maximo eruditos, Didacum Pyrrhum a Giraldo, Aloisium Grottum et Hieronymum Monferratum a Calcagnino. Vos ipsi recogitate quæso poetas vestros egregios (91), Matthæum Boiardum,

Ludovicum Carbonem, Ludovicum Pictorium. Vincentium Brusantinum, utrumque Strozzam Vespasianum et Herculem, qui (92) latinam poesim adhuc incomptam ac rudem perpolire ac perficere cœperunt. Considerate historicum Ioannem Baptistam Pignam (93), quem plurimi fecit Hannibal Carus, et oratorem Albertum Lollium (94), quem unum omnes, ac præsertim Antimachus, e paucissimis prædicant, qui cum disertissimis Italiæ viris conferri possit, qui non loqui, quod hominis, sed eloqui, quod oratoris est, sciat. Deinde ponite vobis ante oculos, Ferrarienses, eos omnes qui disciplinas a vobis acceptas in celeberrimis Europæ Academiis exposuerunt (95), ingeniorum phænicem nuncupatum Ioannem Picum Mirandulanum, Aldum Manutium Venetum, Iulium Cæsarem Scaligerum Veronensem, Gasparem Tribrachum Mutinensem, Nicolaum Copernicum Tourniensem. Intuemini quoque et (96) Constantinum Landum qui vetera Romanorum numismata illustravit, et Franciscum Guicciardinum cuius historiam, quod ad litteras attinet, summo plausu excepit Italia, et Ludovicum Castelve-

trum qui optime apud vos instructus scientiis linguarumque cognitione illam vestra in urbe confecit poeseos institutionem, quæ a poeticæ artis studiosis sæpius legatur, plane dignissimam. Revocate Ascensium Bruxellensem (97), Robertum Fleminghium, Marium Molzam, Ponticum Verunium. Recolite (98) Cocleum, Longum, Blondum, Tertium, Acciaiolos, Caballos tantopere ab Areosto maximo in suo poemate laudatos. Ego vero vobis proponam summos viros et in pertractandis negotiis publicis peritissimos (99) Bonfranciscum Arlottum Ep. Regiensem Borsii atque Herculis I. a consiliis, Danielem Arlunum Ep. Cremonensem Borsii legatum ad Gallos, Michaelem Hospitalium magnum Galliarum Cancellarium, Franciscum e Sforza Attendolis Mediolani et Genuæ principem, reique militaris peritissimum. Deinde vobis conspicienda exhibebo, Ferrarienses, magna illa Purpurei Senatus lumina Benedictum Accolitum (100) oratorem disertissimum. Arnaldum de Ossatiis clarissimis muneribus apud III. et IV. Henricum egregie perfunctum, Petrum Bembum de re litteraria

optime meritum . Iacobum Sadoletum oratorem, poetam, philosophum græcarumque litterarum scientissimum, Silvium Antonianum qui tantum apud vos profecit in litteris addiscendis, ut annos natus XVI. illas in Lyceo vestro tradendas susceperit: ut ceteros (101) præteream Bacotium Hungaricum, Federicum Cluniacensem, Herdouthium Germanum, Rangonem Mutinensem, plurimosque alios, qui Episcopatum sancte et in exemplum gesserunt. Vos miramini, Ferrarienses, Nicolai V. P. M. munificentiam erga litteras earumque cultores? is fuit Thomas de Sarczana (102) a vobis disciplinis omnibus eruditus. Magnitudinem animi, reique publicæ gerendæ solertiam suspicitis in Xysto V. P. M.? is fuit Felix Perettus (103) quem maiores vestri humanioribus litteris informarunt. Ecclesiæ Dei immortalis gloriam, litterarum incrementum, atque universi orbis pacem Clementi VIII. P. M. acceptam refertis? is fuit Hippolytus Aldobrandinus (104), qui in almo Gymnasio vestro scientiæ juris animum adjecit. Laudatis Pii VI. P. M. sapientiam qui ex sublimi terrarum orbis

sede ad bene de omni republica sperandum quasi signum aliquod iniquissimis temporibus sustulit? is fuit Angelus Braschius (105) qui bonas artes ab egregiis Ferrariæ doctoribus didicit.

Quod si ad tantam sui nominis celebritatem pervenerunt ii qui in vestro Athenæo instituti sunt, ut nihil ad eorum amplitudinem accedere posse videatur, vos inde coniecturam capietis, Ferrarienses, quanta et sapientia et dignitate præstiterint qui eos instituerunt. Plures iam eosque maximos in toto orationis decursu recensui, plurimosque alios nominatim appellare nunc possem qui omni doctrinarum genere floruerunt, qui nostram Italiam probatissimis scriptis adhuc illustrant, quorum etiam nonnullos magnis ad sese stipendiis pellectos exteræ gentes attraxerunt. Sed quem vestrum, Ferrarienses, imo quem ex Italia universa, dicam etiam quem ex toto terrarum orbe tam rudem in re litteraria inveniri posse rear, qui summos illos (106) Marcum Leonem Scotum, Petrum Tauxinianensem, Iacobum Zocchum ignoret? Nostis perutiles eos libros, quos sa-

pientia incredibili conscriptos posteritati reliquerunt vestri potissimum cives (107) Felinus Sandeus in utroque iure probe versatus, quem viri principes omnesque scientiarum Academiæ expetiverunt, Antonius Montecatinus (108) qui magni philosophi nomen invenit, Lucas Valerius (109), quem a summo ipso Galilæo Archimedem sui temporis vocari audio. Sua iam se fama produnt (110) et Laurentius Roverilla, quem theologicis et humanioribus disciplinis insignem Nicolaus IV. legavit ad Pannonios, tum Pius II. Ferrariensi infula decoravit. Paulus vero II. oratorem misit ad Germanos; et Gellinus (111) philosophia et eloquentia clarissimus, qui Alphonsi I. orator fuit ad Maximilianum Imperatorem, ad Galliarum Regem, ad Pontificem Maximum; et duo illa Purpuratorum Patrum et Dominicianæ familiæ decora (112) Thomas Badia et Petrus Bertanius, quorum primus suam theologiæ scientiam egregiis scriptis voluminibus ostendit, alter Tridentino Concilio theologus adfuit. In quo quidem sapientissimorum totius orbis hominum conventu tantam sui admirationem propter eloquentiam ac doctrinam singularem excitavit vester Franciscus Vicedominus Franciscalis. (113), ut Basilius alter aut Chrysostomus visus fuerit. Quid, si Hugonis Bencii sapientiam commemorarem (114) qui summo omnium stupore de qualibet a Græcis huc Eugenii IV. nutu in concilium vocatis quæstione sibi proposita disseruit? si dignum dicerem Laurentium Maiolium (115) qui a magno Pico et Alberto Pio Carpensi audiretur? si Ludovico de Valentia (116) Dominiciano summam laudem tribuerem, quod divinam scientiam ad mentem Doctoris angelici primus Patavium induxit? Quid, si Ioannem Manardum (117) efferrem, qui medendi artem iamdiu in barbariem prolapsam magna ingenii vi laborumque contentione reparavit? si Antonium Brasavolam (118) recordarer, quod de scientiis omnibus coram Francisco I. Gallorum Rege disputationem suscepisset, cognomine Musam ab eodem nuncupatum? si M. Antonii Antimachi decus illud prædicarem (119), quo tum ceteris artibus tum græcis litteris, quæ maxime hic Ferrariæ præ aliis urbibus sub clarissimorum virorum (120) Moschi, Porti, Agricolæ, Gazæ disciplina colebantur, Græcorum doctissimis comparatus est? si Lilium Gregorium Giraldum (121) non modo et theologum et philosophum et oratorem et poetam fuisse præstantissimum, nec non hebraicis, græcis, latinis italicisque litteris valde excultum, verum etiam postremorum sæculorum Varronem appellatum referrem? Nonne si hos omnes non modo maximos sed solos in Europa fuisse demonstrarem, qui tamen in Lyceo vestro doctores extiterunt, quamquam tantorum virorum commemoratione luce clarius ostenderem Ferrariam sui Lycei celebritate inter principes Italiæ urbes esse recensendam, nonne posset quis mihi iure succensere, quod Aurispas (122), Gauricos, Tartagnos, Pomponatios, Accolitos, Bononinios, Soccinios, Collenuccios, Salviatos, Tassos, vestrosque alios Tebaldeos, Pannizatos, Savonarolas, iuniores Guarinos, Riminaldos, Cremoninos, Priscianos, Sardos, Nascimbenios, Sacratos, Bonacciolos, Verratos, viros omnes litterarum scientia et doctrinarum cognitione sane clarissimos, ac ceteros pæne innumeros indigno silentio præterierim? Quod nullam mentionem fecerim (123) Philippi Cornei, Petri Tommai, et Caroli Ruini? quibus cum summa laus sit quod a Regibus ferme universis ad se maximis præmiis vocarentur, iam intelligetis quantum ad vos pervenerit decus, Ferrarienses, cum patriam hanc vestram adamaverint ipsi, vestram dilexerint, vestram petierint, vestram ultro incoluerint, vestram sapientia sua illustraverint. Quid autem si novissima tempora respicere iuberer? nonne deberet a me quis expectare ut recolerem aliquando vel doctorem theologum Laurentium Alterium Franciscalem, quem tantopere Pius VI. commendavit (124), vel Antonium Campanam pharmaceutices scriptorem egregium, vel Franciscum Santinium matheseos libris evulgatis clarissimum, vel in re medica præcellentem Antonium Testam, vel iurisconsultum præstantissimum Aloisium Fontanam, vel Aloisium Buzonium, de quo tam mira audivimus (125) hesterno die ex disertissimo Lugaresio, vel ceteros demum Chignolium, Tumiatum, Bononium, Foschinium, Bonattum, Marescottum, Perutium, quorum sapientiam

ipsi nos novimus, suspeximus, prædicamus? Ita ne vero? Sed et ego multos haberem qui adhue vivunt, qui hic adsunt amplissimi huiusce consessus ornamentum, lætitia et amor, Doctores inquam scriptoresque bonarum artium egregios, qui ab ipsis exteris summis laudibus celebrantur, quos denique quælibet natio non nollet suos. At quinam tunc dicendi modus?

Ne tamen in tanta domesticorum commemoratione ornamentorum ea prætermisisse videar, quæ maxima habenda sunt, quæ præcipua, quæ singularia; quamvis ne oratio mea iam nimis exspatietur, incipiam subtimere, non possum quin extrema hac in parte exponam breviter doctissimos viros, in primisque Ferrarienses, qui in hoc Lyceo principes scientiæ alicuius inducendæ aut explanandæ aut poliendæ fuerunt. Guarini enim senioris (126) cura ac studio factum est, ut Catulli carmina e tenebris evocarentur commodeque legi possent. Dominicus Novara (127) cælestis illius systhematis rudimenta dederat, quod Copernicus sub tanto magistro perfecit, Cælius vero Calcagni-

nus (128) primus in Italia propugnavit. Thomas Gianninius (129) qui in suis libris aristotelicam rationem secutus de metaphysicis rebus copiose et subtiliter disputavit, de vi magnetica ante omnes disseruit, multaque adiecit Nicolaus Cabeus. Tabularum astronomicarum quas vocant confectio (130) Ioanni Bianchinio, naturæ virium investigatio (131) Nicolao Leoniceno, botanices incrementum (132) Aloisio Anguillaræ proprium tribuitur. Nova observavit Cananus (133) in re anatomica, nova intulit Manardus (134) in medicinam. Primus fuit Lilius Giraldus (135) qui historiam ad criticæ leges revocavit, primus Albertus Accarisius (136) qui italicarum vocum lexicon a Francisco Nigro deinde politiori forma editum ad optimorum scriptorum exempla compegit. Si externos quæritis, occurret vobis magnus Alciatus (137) iurisprudentiæ restitutor, in eaque præstantior ceteris existimatus; Franciscus Patritius (138) naturæ phænomenorum contemplator princeps, Gabriel Falloppius (139) anatomicarum observationum explanator eximius, Vincentius Maggius (140) physicæ ac poeseos ex Aristotele tradendæ

auctor. Quid ergo post tanta decora videatur abesse ornamenti et gloriæ Lyceo Ferrariensi? Tamen (hoc pace dicam vestra, Ferrarienses) si nulla de Lycei vestri celebritate amplissimorum hominum testimonia extarent, si nihil de eius initiis sciremus, nihil de iis omnibus, quibus illud magnifice est auctum, nihil de discipulorum nomine, nihil de magistrorum fama noverimus; postremo si memoriæ traditum non esset, omnium civitatem primam fuisse Ferrariam, (141) in qua medicorum collegium summo cum honore excitatum sit, aut si neque ab historicis accuratissimis illud referretur, nullos fere, quorum magnum esset nomen in litteraria republica, non aliquando in Ferrariensi Gymnasio (142) vel docendo vel audiendo versatos fuisse; hæc tamen optimorum studiorum celebritas luculenter demonstrari posset commendarique maxime, quod in vestra hac urbe (143) itala poesis nata atque alta videatur. Hic omnino satyrica (144) exorta, hic pastoralis (145) inventa, hic drammatica (146) primum in scenam illata, hic epica ipsa (147) ad omnem absolutionem adducta;

hic plurimi græcorum codices (148) in latinum sermonem vel italicum translati: nusquam demum alibi quam Ferrariæ (149) musica ad comædias adhiberi cæpta, in hac urbe numismatica (150) illustrari, in hac edi in lucem libri (151) linguis orientalibus ac præsertim hebraica (152) exarati. Quem ergo putatis, Ferrarienses, meritas patriæ huic vestræ persolvere laudes posse?

Quamobrem cum hoc ipsum ad singulare Lycei decus pertineat, tot abundare ornamentis, ut ea nemo possit non dicam laude assequi, sed ne oratione quidem recensere, imo vero nec memoria complecti, finem faciam, Ferrarienses; atque de magno Lyceo vestro ea me dixisse sufficiat, quæ non ad contentionem solum, sed ad exterarum etiam nationum prope dixerim invidiam potestis ostentare. Hoc unum denique commemorabo, Ferrarienses, nulla vobis blandiendi cupiditate sed solo ea quæ vera sunt dicendi amore permotus, maximum sane decus Lyceo nuperrime accessisse, cum vos ære vestro et municipalis Ordinis auspicio magnificentissime in ipsa aede constru-

xeritis Bibliothecam (153) lectissimorum librorum copia locupletem, pretiosis manuscriptis codicibus et italicis et græcis et latinis ditatam, atque curante hoc Viro Eminentissimo in meliorem formam redactam, non solum ad huius Urbis decus et commodum, sed ad omnium Italorum ornamentum utilitatemque. Iucundum enim ipsis est, Ferrarienses, cum Athenæum vestrum ingrediuntur, ibi et hortum herbis plantisque omnis generis consitum (154) et conclave (155) nummis veterum, quos vester Bellinius summo studio collegit, adservandis excultum, et Museum illustrandæ vetustati constitutum, et quod maximum est, Ludovici Areosti (156) monumentum in ipsa æde Paradisi tot tantisque voluminibus exornata conspicere. Nil igitur restat aliud, quam ut vos, sapientissimi Viri, in tuendo opulentissimo, quod Maiores vestri vobis reliquerunt, omnis doctrinæ patrimonio coque amplificando nunquam defatigemini; vos autem, Adolescentes optimi, quos singulari amore et caritate complector, totos vos bonarum artium studio dedatis. Tu vero, Aloisi Pontifex Eminentissime,

quem faustis ominibus summoque præsentiæ tuæ desiderio Romam (157) ad sacra Apostolorum limina proficiscentem prosequimur, quemadmodum hodie libenti animo percepisti, quanti Ferrariense Athenæum fecerint Romani Pontifices, ita memoria fideli custodias; ut, quæ tua est apud PIUM IX. Pontificem Maximum auctoritas atque gratia, commendata Ferrariensium tuorum fide, probitate, doctrina, maximum eorum gloriæ cumulum possis afferre.



Digitized by Geogle

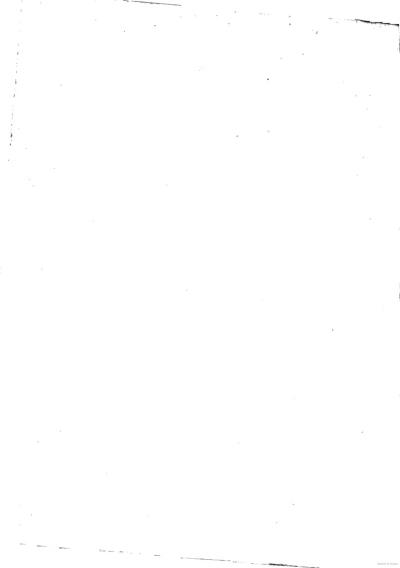

## DOCUMENTI STORICI E DICHIARAZIONI



- (1) L' Eminentaisme Sig. Cardinale Loigi Vanolcelli Casoni Arcitrecoro di Ferrara quanto sia benemerito dell'Università, il fece chiaro il Sig. Profesor Giacomo Ricci ella sua eradita orazione biata inaugurale degli studi sul vantaggio che torna alla Patria dal coltivamento de' buoni studi, recitata nel Novembre del 1850. Così si riferisce nella Gazzetta di Perrara (anno 3. n. 88. 12 Novembre 1850.) Poble la fine del son ragionare al degnissimo neutro Cardinale Arcivescoro, di cui meritamente commendò lo zabo prodi-
- n gioso d'ampliare e con somma munificenza ornare nell'Università nostra la Biblioteca, il
- ¬ Museo, l'anatomico, medico, farmaceutico Gabinetto: le quali cose tutte addimostrano in ¬ lui, da pochi mesi eletto a nostro Arcivescovo e Cancelliere dell'Università, animo ¬ veramente gentile e geocoro ¬.
- (2) Moss. Giuseppo Teddei Casonico Teologo della Metropolitana Rettore dell'Università » personaggio per sacra e profana erudizione, per dottrina ed esemplarità di vita, • d'ogni lode deguissimo (Gazzetta di Ferrara nel I. c.).

(3) Pressoche totti i chiarissimi Professori e Dottori Collegiali dell'Alma Uolversità dierono vero esempio di amor cittadico, assistendo dil'orazione con ial cortesta da far certo vedere quanto pregiasare l'orazione to pregione della illustre lor Patria innanzi a un consesso di amplissimi Personaggi, che o nell'Ordico Militare tengono il primo luogo. Ne in ciò solo si contenne Pamor patrio de Perrarreti saul rispolis si accesse il'idea delle jodio della loro Università, tal che mosso l'Eccellentissimo Sig. Gonfatoniero Camillo Coste Comm. Trotti cogl' lilustrissimi Signori Anziani Dott. Eugenlo Cav. Rigbini, Giuseppo Cauzza, Prof. Giucomo Giacometti, March. Risaldo Manferdicii, Dott. Giromo Scullatri, Conte Giovanal Guilcelli, Costo Orzaio

Avogli Trotti, March. Comm. Giovanni Nagliati, Dott. Francesco Maria Carletti Segretario a richiedere che per mezzo della stumpa venisse l'oraziono medesima nelle mani di tutti. Però quantunque essa difetti, tutto verrà facilmente compensato da questo pregio, ch'essa cioà vede la luce per dolco sfogo della carità della Patria.

- (4) In Registr. Mundi Norimbergæ impresso X, kal. iun. MCCCCLXXXXIII. pag. 159 sub sextam mundi ætatem. — Italia illustrata sub tit. Romandiola.
  - (5) In præfatione Galeni latine redditi, ad Alphonsum I. Ferraria Ducem.
  - (6) In Athenseo Belgico pag. 65.
  - (7) De inre Academiarum lib. 1. quæst. 2.
  - (8) Thesaur. politic., in relatione Ducatus Ferrariæ.
  - (9) Delitim Apodemica per Italiam, ubi de Ferraria.
- (10) Vita Georgii Hieronymi Velschil Medici Augustani, apud Io. Iacobum Mangettl, Bibliothec. Med. tom. 1. part. 12. pag. 466.
  - (11) Academiarum universi Orbis lib. 3. de Acad. Ferrar.
  - (12) Philippus Honorlus Mercur. Italic. agens de Ferraria.
- (13) Gonzalez Tellez, în cap. cum Marcus Ferrariensis sub n. 2. do Constitutioni-bus Franciscos Aristus, Cremon. Litterat. tom. 2. ad an. 1308. Andrea Scoto, interario d'Italia part. 1. Gio. Lorenzo do Annaia, Falbrica del mendo textata. 1. pag. 9. Cav. Leonardo Salviati, orazione in morte del Card. Don Luigi d'Este, Frances per Padorania n. 1887. Lorenzo Crasse, clogi del eletteral par. 2. pag. 115. Gillini, testro tom. 1. pag. 102. Leandro Alberti, descrizione d'Italia. Enea Silvio, descrizione dell'Europa cep. 52. e moltissimi altri scrittori cho possono vederal presso il Borestti, flati. Jam Ferraries Gymnssii par. 1. lib. 3. pag. 333.
  - (14) In supplement. Chronic. lib. 6. ubl de Ferraria.
  - (15) In procemio Commentar. In Institut. Imperial. Borsio Ferraria Duci dic.
  - (16) In funeb. orat. Cephali Ferrar. I. C.
  - (17) In Atlante, citat. a Vincentio Gimma, Italia tom. 1. cap. 20.
  - (18) De patriis virorum illustrium pag. 58.
- (19) In theatro civitat. admirandarum, ubi de Ferraria Franciscus Patrizi, in discuss. Peripet. tom. 2.
- (20) Nella orazion funebre in lodo di Girolame Terti riferita dallo Schehornio Autonit, litterat, tom. 4. pag. 455, etc.
  - (21) Tab. Astr. in epist. ad Leonellum.
  - (22) De Acad. Ferr. a Clem. XIV. restituta pag. 11. (typ. rev. cam. sp. 1772.)
- (23) Borsetti hist. almi Gymn. Ferr. pars 1. pag. 77. 174. 302. Guarini ad hist. Gymn. suppl. pars 1. pag. 32.
  - (24) Borsetti loc. cit. pag. 302. 334. et segg.
  - (25) In Brevi ad Ferr. 25 Octob. 1602.
  - (26) Item 2 Mart. 1655. 16 Mart. 1652.
  - (27) Item 20 Nov. 1660. (28) Item 23 Iul. 1667.
  - (29) Item 6 Iul. 1670.
  - (30) Item 5 Ian. 1671.
  - (31) Item 15 Iul. 1735.

- (32) Constitutio de almi Gymn. Ferr. restit. 8 Apr. 1771.
- (33) Litt. Ap. motu proprio editæ de almo Gymn. Ferr. 23 Octobr. 1777.
- (34) Borsetti loc. cit. pag. 275. Gnarini suppl. pars 1. pag. 9. 57. Intorno a che sapientemento osserva l'Antore della Continuazione delle Memorie Istoriche del Letterati Ferraresi (pag. 135.) » che uno de' più antichi statuti compilati nelle città Italiane » si fu lo Statuto Municipale di Ferrara, come hanno notato il chiarissimo Tiraboschi e · il Ferrarese Storico Frizzi. In tale opera certamente non dovettero metter mano se non " uomini ai quali fosse ben conosciuto il dritto comune e delle genti ". Del rimanente, non si legge di alcuna delle più recenti città d'Italia, che per sapienza e per istudio delle ottime arti salisse al sommo della gloria e così alacremente e così presto, come chiare si leggo di Ferrara, che a ragione contende con lo altre in esser ricca e adorna
  - » Non pur di mura e d'ampli tetti regi
  - » Ma di bel studi e di costumi egregi.
- (Arlosto Orl. Fur. c. 43, st. 32, e c. 35, st. 6.) (35) Borsettl loc. cit. pag. 10. 12. 14. 23. 25. 186. - Tiraboschi, storia della lett. ital. tom. 4. lib. 1. cap. 3. n. 21. pag. 64. (prima edizione veneta 1795.)
- (36) L'orazione inauguraie degli studi tenuta il 15 Novembre dell'anno 1850 si versò su la letteratura Ferrarese dimostrando quanto i Ferraresi primeggiassero in tutt'i tempi fra gli altri Italiani per ogni manicra di buoni studi. (Gazzetta di Perrara An. 3. n. 90. 15 Nov. 1850. pag. 362.) Basti qui solo accennare che non poche famiglie nobilissime di Ferrara, come infra l'altre Bentiveglio, Bonaccossa, Bonaccioli, Brasavola, Canano, Canonici, Cato, Costabili, Guariai, Mosti, Nigrisoli, Pio, Riminaldi, Roverella, Sacrati, Strozzi, Tassoni, Torelli, Trotti, Varano, Visdomini, ebbero quasi a preziosa eredità dai loro illustri Antenati una sonima perspicacia e coltura d'ingegno, onde vantar può ciascuna nn buon numero di sapientissimi personaggi,
- (37) Tiraboschi tom. 3. lib. 1, cap. 1- n. 16. 17. pag. 19. lib. 3. cap. 1. n. 27. pag. 173. - lib. 4. cap. 1. n. 7. pag. 255. - Dippoi tom. 4. lib. 1. cap. 1. n. 2. pag. 3. n. 11. pag. 12. cap. 3. n. 21. pag. 64. - Muratori Antiq. it. t. 3. pag. 910. - Borsetti loc. cit. pag. 13. 14. 23.
- (38) Borsetti loc. cit. pag. 19. e segg. Tiraboschi tom. 5. lib. 1, cap. 3. n. 34. pag. 82.
  - (39) Tiraboschi al luogo citato e n. 16. pag. 62.
  - (40) In Brevi 4. Mart. 1391.
- (\$1) Della lode egregia data da Bonifazio IX. a Ferrara como a città di ameno soggiorno e ferace d'ingegni, e confermata pol da più Sommi Pontefici, piace qui di recare qualche aitra testimonianza di persone assal ragguarderoli . Iacopo Paruta nobile Veneto che in Ferrara compilò il rimario del poema dell'Ariosto, così scrivova l'anno 1565 a Silvestro Valerio Protonotario Apostolico » Mi ricovral in luogo al mio paterno nido assai · vicino, e picno d'amenità e di diletto, quale è la magnifica città di Ferrara; le cui
- » lodi, per rispetto di tutt' i dogi, che dalla mano liberalissima di Dio le sono stati dati.
- » son tante e tanto degne d'essere alzato fino al ciclo, ch'io non mi conosco atto accon-» ciamento a descriverne la millesima parte. Oul trattennto dail' amenità e fertilità del
- » paese, e dalla cortesia e gentilezza de' Nobili, per dare alquanto di ristoro alla trava-
- » gliata mente ec. » (presso il Guarini suppl. alla storia dei Bors. par. 2. pag. 99.) Pià

magnifico è ancor l'elogio che ne fa Leonardo Salviati Fiorentino nell'orazione in morte del Cardinale D. Luigi d' Este stampata lu Firenze per Antonio Padovani l'anno 1587. » Di qual dominio dico e di qual città? di Ferrara, una delle più grandi, delle più chiare, " delle più vive, delle più risplendenti luci di questa Italia. D'una città, che sempre fu - campo, sempre fu nido, sempre fu seno d' nomini celebri ed eccellenti in ogni nobile » Studio e Professione. Di Ferrara in breve, a cul niun' altra contende il titolo di degna " Regina del Re de' Fiumi. " Siogolare pol è la lode così riferita dal Tiraboschi tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 3 n. 28. pag. 601, " Era sl grande in Perrara il numero de' valorosi » e celebri mediei, che Amato Portoghese non temè di scrivere (Comm. in Diosc. lib. 4. - pag. 374.) Ferrariam, quicumque de re herbaria, veluti de bona medicina, exactam » notitism habere desiderat, accedat consulto. Sunt enim Ferrariouses cœlesti quodam » influxu favente Medici doctissimi, ac rerum naturalium cognoscendarum diligentissimi ». Non è pertanto meraviglia che l'Illustre Ferrarese Gio: Vincenzo Bononi si valesse di questa idoncità de' suoi cittadini alle scienze, per dimostrare la parezza del ciel Ferrarese nell'opera » de situ aere et agnis Ferrariensibus »: nè ebe Gaetaoo Migliore professor di eloquenza e di antichità greche e romane l'anno 1787 recitasse una orazione, che fu nol stampata, della quale togliesse ad argomento - la natura del anol l'errarese invitare e costringere i suoi abitatori a percorrere tatte le scienze -- Adduce tra le altre prove quella della vicinanza del Po, onde fa duono di valenti Ingegneri, i quali perpetuamente ne diriggano il corso e no fregino l'impeto. Per il che la scuola d'Idranlica, la quale sotto il governo Italico era stabilita solo in Ferrara, e poi per Sovrano M. P. del 1817. in Roma e in Ferrara, fu qui ricomsta e tuttora florisce. (Regolamento di detta scuola stampato io Roma co' tipi della rev. cam. ap. 1818.).

(42) Tirab, tom. 4, lib. 1, cap. 2, n. 23, pag. 38, — tom. 5, par. 1, lib. 1, cap. 2, n. 10, pag. 28. — tom. 6, par. 1, lib. 1, cap. 2, n. 8, e sege, pag. 23, — tom. 7, par. 1, lib. 1, cap. 2, n. 6, e sege, pag. 38, — Muratori Antich. Est. par. 2, pag. 404, ec. — Ence Stivio nella deserizione dell' Europa cap. 52, dice che la Casa d'Esta fu senpre mice degli nomini dotti. Francesco Patrizi dedicando i suoi dialogbi ad Alfonso II. scrive che la sua corte non solo di nobilisioni signori e valorosisioni cavalleri cera tutta piena, ma cra ricetto di dottisimi e genitissimi spiriti e d' uomini la ogni perfezione eccellentisimi. Veggansi più attre lodi nel Tirab. luogo cit. n. 23, pag. 50, 51. — Paulus Manutius epist. 1, 1, ep. 23. — Sacrat. epist. 1, 5, ep. 92. — Per Vettori epist. lib. 4, pag. 80,

- (43) Borestti loc. cit. pag. 21. Tirab. tom. 6. par. 1. lib. 3. cap. 5. n. 3. pag. 606. (44) Borestti loc. cit. pag. 21. — Giscomo da Marano, Annali all' anno 1391. — Tiraboschi tom. 5. p. 1. lib. 1. cap. 3. n. 34. pag. 82. — Muratori Script. rer. ital. vol. 15. pag. 524.
- (45) Borsetti ioc. eit. pag. 22. pars. 2. pag. 4. 5. 6. 7. Tiraboschi e Murttori no' luoghi citati Di Bortolomeo da Soliceto paris con moltisima lode il Tiraboschi
  m. 5. par. 1. hib. 2. esp. 4. n. 36. pag. 312. ec. così di Egidio Cavitelli n. 41.
  pag. 319. di Giovanni da Rimini pag. 318. di Benedetto Barzi n. 39, pag. 316. —
  di Pietro d'Ancarano par. 2. lib. 2. cap. 5. n. 15. pag. 344. A questi Amosisimi Ginceonsutti cho aliora insegnavano in Ferrara si aggunquou altri tre con somme laudi nominati dal Tiraboschi, Francesco Ramboni tom. 5. par. 1. lib. 2. cap. 4. n. 13. pag. 279,
  Lodovico Sardi Ferrarese n. 33. pag. 309, Guido da Baiso par. 2. lib. 2. cap. 5. n. 2.
  pag. 332.

- (\$6) Borsetti loc. cit. pag. 23. Muratori script. rer. ital. vol. 15. pag. 524.
- (47) Borsetti loc. cit. pag. 27. 28. 30. 99. 148. 152. 204. 205. Tirab. tom. 7. per. 1. lib. 1. cap. 3. n. 7. peg. 109.
  - (48) Borsetti ioc. cit. pag. 27, 28, 29,
  - (49) Borsetti loc. cit. pag. 80. 53.
  - (50) Borsetti loc. cit. pag. 60.
  - (51) Borsetti loc. cit. pag. 243.
  - (52) Borsetti loc. cit. pag. 86.
  - (53) Borsetti loc. cit. pag. 263. 264. 289. 293. 136. 286. 294. 263. Tirab. tom. 7.
- per. 4. lib. 3. cap. 6. a. 3. pag. 1508. (36) Borsetti loc. cit. pag. 21. et seq. — pag. 62. 70. 103. 125, 236. 263. 287. 290. 291. 296. 341.
  - (55) Borsetti joc. cit. pag. 28, 29, 30, 31, 54, 131, 243,
    - (56) Borsetti loc. cit. pag. 47, 115, 185.
  - (57) Borsetti loc. cit. pag. 48. 152. 27. Tirab. tom. 6. par. 1. lib. 1. cap. 3.
- n. 2. 3. 5. 7. 9. 10. 16. n. 14. pag. 87. 88. 89.
  - (58) Borsetti loc. cit. pag. 49. 50. 51. par. 2. pag. 22. 38. 49.
  - (39) Tiraboschi tom. 8. parte 1. lib. 1. cap. 3. n. 5. pag. 38.
  - (60) De Academia Ferrar. restituta (typ. rev. Cam. Ap. 1772.) pag. 13.
- (61) Yedl nel unn. (42). Accademia di pocala sul Castello di Ferrara parte 2. Choria nomna del Pripcipi Encensi è quella rificita tra l'altra di Triabocchi tom. 8. par. 1. lib. 1. cap. 2. n. 10. pag. 28. » I Principi Estensi signari di Ferrara avenno fia » dai ecodo precedenta (decimoterzo) cominciato a mostrarii splendidi e magnifici moccastii dell' dallona literaturur, è la ler orocte, come già abbiamo osservito, era luminoso tentro
- a cui accorrevano da ogni parte gli nomini di talento e singuiarmente i poeti ».
  - (62) Borsetti loc. cit. pag. 47.
- (63) Tirnboschi tom. 6. par. 1. lib. 1. cap. 2. n. 9. 10. 11. parte 3. lib. 3. cap. 3. n. 22 pag. 817. tom. 7. par. 1. lib. 1. cap. 2. n. 16. pag. 38. Binochial Tab. Astr. in Epist. ad Loon. È veramente giorioso nou solo agii Estensi ma eziandio a Ferrara quel che leggesi nel primo luogo qui cisto » L' università di Ferrara continuò ad escere sotto di lui (il Duo Boro) rionoma per tutto il monodo a cagione de' dotti uomini ch' el vi condusse e cho vi ritenne, maigrado gli sforzi di più altre città che a lor gl' invi-varano. » Prosègue il Tirriboschi recando molte testimonianze deila munificenza di Doros verso i letterati. Così Niccolò d' Aliennagas che area presentato al Duca il codico della Geografia di Tolonameo, n' chibe in composeo da lui 100 forini d' oro. Francesco Fieldo d' una sua figlia. Pol riferiaco il medesimo storico un amplistimo testimonio del suddetto Niccolò, pei quale si fa manifesto » cho la città di Ferrara era il comus centro, per così dire, de' dotti, che colà accorrezano, ove spera poterano ricempeso e onori.
- (64) Tirabeschi tom. 6. par. 1. lib. 1. cap. 1. n. 2. pag. 2. Borseuti loc. cit. par. 1. pag. 36, 37, 38, Frizzi memorie per la Storia di Ferrara tom. 3. pag. 430, 435, Pigna istor. Est lib. 6.
- (65) Borsettl loc. cit pag. 207. Barottl mem. de' Lett. Ferr. tom. 1. pag. 110. Frizzi mem. per la st. di Ferr. tom. 4. pag. 142. Tirabaschi tom. 6. par. 3. cap. 3.

n. 32. pag. 817. — tom. 7. par. 3. cap. 3. n. 62. pag. 1247. — Qui si accerta n che il teatro Esteose la Ferrara fa il più magnilico di quanti la quel secolo si vedesser tra nol.... Che iniuno ri che il qual nella pompa di tili spetizcoli andasse tant'oltre quanto ne Ercole I. duca di Ferrara... Che il duca Alfonso I. fece nella sua corte medesima alnazare uno stabili teatro secondo il disegno dell'Ariosto; ch' esso ricusi si magolfico che il il più bello non cresa ancor veduto n. Costano gli storici Ferraracci che venuto Paolo III. a Ferrara foi nel Castello rappresentata in suo onore da' giovanetti Principi Esteosi una delle latine Commedia di Terensio — Borsetti par. 1. pag. 196.; Lettera Anonima (Mona. Arcestico Moni) 1532.

(66) Tiraboschi tom. 6. per. 1. lib. 1. cap. 4. n. 2. peg. 109. — n. 6. pag. 115. — n. 19. pag. 136. — tom. 7. per. 1. lib. 1. cap. 1. cap. 3. pag. 210. nella nota — Continuazione delle mem. stor. di Lett. Ferr. pag. 24.

- (67) Tiraboschi tom. 5. par. 1. lib. 1. cap. 4. p. 12. pag. 103. tom. 7. par. 1. lib. 1. cap. 5. n. 15. pag. 208. - Frizzi memorie per la Storia di Ferrara tom. 4. pag. 356. - La Biblioteca Estense in Ferrara, dice il Tirabeschi (nel secondo luogo citato) o dal Marchese Leonello e da' Duchi Borso ed Ercole I. era stata accresciuta di moltis-» simi e assai pregevoli codici.... Al Duca Alfonso II. cra riscrbata la gloria di emulare n la magnificenza di Sisto V. e di Cosimo I., anzi di stenderla aecor più oltre ch'essi non n avessero fatto. Essi aveano principalmente rivolte le lor premure a far acquisto di codici » manoscritti: Alfonso non solo di questi andò in traccia, ma comandò che senza rignardo » a spesa si comperassero quanti libri erano usciti alla luce dopo l'invenzion della atampa ». Molti sono i documenti che porta intorno a ciò il Tiraboschi: amplissimo è quello tratto da una lettera del dottissimo Girolamo Falctti al Duca Alfonso di cui era ambasciadore presso la repubblica di Venezia. Scrive dunque così » Itaque nunc habet habebitque quo-» tidio magis Ferraria tua Bibliothecam Estensem, in qua, si quis velit, ut in amplissimo . theatro, virtutes omnes spectare possit. Non culm tantam librorum omnium, linguarum » et doctrinarum copiam aut a meguis illis Regibus Philadelpho Alexandrize, Eumene » Pergami, aut ab Asinio Pollione Roma collectam esse crediderim, quantam tu diligenter » ubique conquiri et emi vel infinito sumptu iussisti ».
- (68) Frizzi mem. tom. 5. pag. 129. tom. 3. pag. 33. Borsetti hist. almi Gymn. Ferr. pars. 1. pag. 77.
- (69) Borsetti loc. cit. pag. 177. Baretti mem. di Lett. Ferr. tom. 1. pag. 219. Mazzucchelli Scrittori d'Italia Vol. 1. par. 2. paragr. Ar. Lod. al n. 43.
- (70) Borsetti loc. cit. pag. 214. Io. Pici Examen Van. Doct. Gentium lib. 5. cop. 5. Barotti memorie tom. 1. pag. 317.
  - (71) Borsetti loc. cit. pag. 302. Frizzi tom. 5. pag. 129.
- (72) Borsettl loc. cit. pag. 152, 153. Tiraboschi tom. 6, par. 2, lib. 2, cap. 3.
   n. 21, pag. 453. par. 3, lib. 3, cap. 3, n. 11, pag. 778.
  - (73) De Acad. Ferr. restituta a Clem. XIV. loc. cit.
- (74) In Brevi 23 Octobr. 1777. De summa Pii VI. in Ferr. Acad. beneficentia oratio habita a Hieronymo Ferrio, Romœ typ. Sac. Congr. do Prop. Fid. an. 1780.
- (75) Borsettl loc. cit. pag. 33. 60. 120. 139. 186. 196. par. 2. lib. 3. appendix pag. 275. Frizzi tom. 3. pag. 348. Tiraboschi tom. 5. par. 1. lib. 1. cap. 3. pag. 83. tom. 6. par. 1. lib. 1. cap. 3. n. 14. pag. 89. tom. 7. par. 4, lib. 1.

cap. 3. n. 7. pag. 109. 110. Da questi luoghi sappiamo che l'Università fu certo » una » dello più rinomate. Fra gli altri stranieri eranvi non pochi inglesi; sicchè essi nei corpo

» dell'Università formarono una distinta nazione. Alfonso I. travagliato da guerre, appena » respira, fa risorgere più gloriosa l' Università, come afferma il Calcagnini (Encom. Art.

. liberal. op. p. 555.) Magnanimus atque invictus Princeps Alphonsus fluctuantibus licet

» rebus Italiæ Gymnasium florentissimum et doctissimorum bominum fecundissimum apc-» ruit - Al tempo di Ercolo II. fu piena l'Università di Ferrara di valentissimi profes-

» sori, e frequentata da scolari di ogni nazione in gran numero: anzi la guerra che ardeva

» nelle vicine provincie fece che da ogni parte colà accorresser coloro che cercavano ai

» loro studi un sicuro ricovero. (76) Borsetti loc. cit. pag. 26. 209. - Frizzi mem. tom. 3. pag. 348. Questo Pa-

» lazzo, ove per opera dei Magistrato fin dai 1367, si raunarone le scuole dell' Università, » fu fatto erigere dal Marchese Alberto V. l'anno medesimo in cui riportò da Roma

la Bolla Bonifaziana dell'Università. Nel 1438 con la più sfeggiata magnificenza vi allog-

» giò l'Imperatore Giovanni Paleologo col Patriarca di Costantinopoli e con altri Greci

» vennti al Concilio ecumenico aperto da Eugenio IV. in Ferrara. Questo edifizio fu chia-

· mato del Paradiso, perchè secondo il parere dell'ab. Cittadella (Catal. istor. dei pittori

" Ferr, tom, 1, pag, 37.) il valente Artista Antonio Alberti ornollo di sacre istorio rappre-» sentandovi il Concilio di Perrara o specialmente in una camera il Regno do' Beati (Indice

" manuale delle cose più rimarcabili in Ferrara, coi Tipi Taddei 1814, pag. 51.).

(77) Borsetti hist. alml Gymn. Ferr. par. 2. lib. 3. appendix pag. 275. - Papadopoll hist, Gymn. Pat. par. 1. lib. 3. seet. 1. cap. 7. - Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 4. n. 9. pag. 473. ove Giovanni Nicoletti da Imola è detto uno do' più famosi giureconsulti - Panciroli de cl. leg. interpr. c. 88. ctc. - Riferisco ancho il Borsetti con altri Storici, che molti scolari seguirono da Rologna a Ferrara il loro Maestro Giovanni Finotti, e da Siena il celebre Bulgarini; e che quando insegnava il filosofo Galeazzo Landrini Ferrarese, erano lo scuole incapaci di contenere la gran moltitudine decli scolari.

(78) Borsetti loc. clt. pag. 276. - Tiraboschi tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 5. n. 3. 4. 5. 6. 12. - Maffei Ver. illustr. par. 2. p. 131. - Apostolo Zeno Diss. Vols. tom. 1. pag. 213. - Borsetti loc. cit. para. 1. pag. 39. - tom. 2. p. 19. - Enca Silvio (Comm. lib. 2.) dice il Guarino maestro di quasi tutti coloro che ottennero allora nome di cieganti scrittori, e aggingno (ivi iib. 3.) che no fu pianta la morte da tutti gli scolari cho a lui eran concorsi da ogni parte d' Europa per apprendere la lingua greca e la latina. Bartolommeo Fazio così si esprime (de viris lilustr. pag. 18.) » ab hoc uno plures docti - et eloquentes viri facti sunt, guam a ceteris omnibus haius ordinis.

(79) Borsetti hist, almi Gymn. Ferr. par. 1. pag. 100. 101. - Tiraboschi tom. 6. per. 1. lib. 1. cap. 3. u. 16. pag. 89.

(80) De Ferr. Acad. rest. pag. 13. - Frizzi mem. tom. 5. pag. 217. - Lombardi st. deila lett. it. tom. 1. lib. 1. cap. 3. n. 2. pag. 30. e 31. ediziono della tip. cam. di Modena an. 1827.

(81) Guarini ad Ferr, Gymq. hist, suppl. lib. 3. append. par. 2. pag. 97,

(82) Tutti Medici chiarissimi, lodati dai Brasavoia (In nunenpatoria Commentariorum in Aphorismos Hippocratis) (Borsetti par. 2. pag. 280. 295. 300.).

(83) Bernardino Scodopio (Borsetti par. 2. pag. 310.) (Yedriani, Dott. Mod. pag. 134.). Giovanni Langio filosofio e medico eccellentissimo (Borsetti par. 2. pag. 295.) (Papadopoli bist. Gymn. Pat. tom. 2. lib. 2. cap. 21.) (Mangetti Biblioth. med.).

(84) Alberto Pio Signor di Carpi è chiunato dai Triaboschi (1cm. 7. p. 1. lib. 2. cap. n. 6. pag. 263. c.) uno del più dotti tomini dei uno secolo. Pi necologo, filosofo, oratore e pertitaismo delle lingue tialiana latina greca araba calduica ebraica francese spamonla (Borsetti loc. cit. pars. 2. pag. 381.). Egli avea fatto i prima isuoi studi in Ferrara (Tirab. iri n. 7. pag. 271.) come afferma il Caleagnini - Est omnino cum homine mihi nonga et retus consuctudo ex co usque tempore quo ille invenia, ego admodum poser, Pertreto Mantuano philosopho primi nominisi operam dabamus (Erasm. Epist. tom. 1. pag. 750.)
Fo assai favorio dal duce Ercolo I. (Tirab. iri n. 6. pag. 265.).

Prancesco Bellineini Modonese famoso giureconsulto fu alliero dell' Università Ferrares, e sotane coorevoli cariche presso Ercole L (Tirnb. tom. 7. par. 2. sps. 4. n. 16, pg. 682.) (Borecti par. 2. pag. 283.) (Calcagnini Op. pag. 133.) (Sadolet Epist. fam. tom. 2. pag. 490.). In esso, dice il Cardinale Gregorio Cortese (Cort. op. tom. 2. pag. 177.) di ravvisare » multiplicem atque adeo la omol genere litterarum miriticam erditionem «
Bertolommeo Bellicini fu ancora in Ferrara discepolo del celebre Accoldi e poi maestro dell'egualmente celebre canonista Felio Sandeo Ferrares (Tirab. tom. 6, par. 2. lib. 2. cap. 5. n. 568.) (Borsetti par. 2. pag. 4.) (Marco Mantova epit. vir. Ill. n. 51.) (Panciroli de cl. iur. interpr. cap. 40.).

Antonio Ferrari Galateo celebratissimo la ogni scienza studiò sotto il Leoniceno e il Castelli (Tirab. ivi lib. 3. cap. 1. n. 61. pag. 695.) (Borsetti par. 2. pag. 291.).

Girolamo Faletti che ci diede una più ampia e più estesa storia di Ferrara, studiò qui keggi ed cibbe la laurea per mano dell'Alciati. Sosteone nobilissime ambaserie. (Tirati. em. 7. par. 3. bib. 3. cap. 1. n. 58, pag. 930.). Cosi Paloo li Manoria a lui scrivendo (lib. 2. ep. 2.) » Tu ipse tu inquam, Falete, et maximi Ducis orator, et maximus ipse rir » quem gravissima delinont negotia, qui scribis historiam, qui legum scientiam veterum et » recentium scriptis lunceltatisfianis explicat, veniro tamen al me serse soitus est.

(83) Gian Francesco Pico della Mirandola attese agli studi in Ferrara. Non v'ebbe uom dotto a que' tempi che non avesse per questo grand' uomo un' altissima stima. Scrisse operu in gran numero e d'ogni argomento (Tirab. tom. 7. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 12. pag. 413.) (Borr. par. 2. pag. 303.).

Tommaso da Rarenna detto il Filologo per l'esteasione del suo sapere, stadiò nell'Università di Ferrara Astronomia e Matematica (Bors. par. 2. pag. 290.) (Tirab. tom 7. lib. 2. cm. 4. n. 29. nag. 603.).

Mario Equicola di Alvito fu segretario d'Alfonso I. Duca di Ferrara, di cui seriuse la storia, o par che qui studiasse; così il Tirab. tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 58. pag. 979). Il Calcagnini (op. pag. 538.) Il dice » virum et mann strennum, et lingua disertum, et ingenio clarissimum.

(80) Antonio Ureco Codro cibbe in Ferrara per mestri Battista Gusrini e Loca Rira, e secondo alcuni per quiche tempo vi tenne scuola. Egli per la cognizione di motte scienze e singolarmente delle lingua greca e latina fi riputato uco de' più duotti uomini della sua età (Bors. par. 2. pag. 28.) (Tirab. tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 5. n. 308. pag. 1008.) (Bibliot. Mod. tom. 5. pag. 391. cc. tom. 6. paz. 209.) (Memoires littéraires de Themiscul do S. Hyscialhe tom. 1. par. 2. pag. 239. 336.).

(87) Benedetto Mansolf Modonese (Tirab, tom. 7, par. 1. hb, 2, cap. 2, n. 10, pog. 411.) dal Panini nella sua cronnes ms. di Modena lodatisimo per la sua rara dottrina. Assai onorollo il Card. Ippolito d'Estre e il Tisos serisso che possedera tutte le lingue o tutte le scienze (Il segret, par. 1.). Giulio Castellani (de Ilum. intellectui lib. 2, cap. 1.2) rammenta il lampo nel quale insime no di Banzoli studiara in Ferrara sotto Vincenzo.

(88) Girolamo Torti o Torquato di Tortona studiò in ctà di 17 anni la Ferrara, ove come attetta Giston del Naino » maximam sui lagenii admirationem excitavit (Schelhornio amenii. litterat. tom. 4. pag. 455.) (Panciroli de clar. iur. Interpr. cap. 100.) (Tirab. 100. 6. par. 1. cap. 4. n. 22. pag. 498.).

(89) Marcantonio Maioragio Milanase, celebro commensatore di Aristotele o di Cicerone, ritirosi a Ferrara alle seuole di Vincenzo Meggi e di Andrea Alciati, ore si avanzò assai negli studi della filsosfia o giurisprudenza (Borsetti par. 2. pag. 298.) (Tirah. tom. 7. par. 4. lib. 3. esp. 5. n. 9. pag. 1439.) (Argelati script. Medioli tom. 2. pag. 1.) (Bru-kero bist. crit. phil. tom. 4. pag. 1.) (Bru-kero bist. crit. phil. tom. 4. pag. 1.) (Ricci on tom. 2. pars. 2. pag. 552.)

Guido Panciroli dotto ed crudito giureconsulto che scrisse de clar. leg. interpret. (Borsetti par. 9. 306.) (Tirab. tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 36. pag. 725.).

Basinio da Parma in un decreto di Agostino Yilla Giudico do' Savi è appellato dettissimo (Bors. par. 2. pag. 30.). In Ferrara ottenne tal nome, che di scolaro passò ad esser maestro di lingua latina (Tirab, tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 4. n. 5. pag. 836.).

(90) Fine Fini Ferrarese nell' cherica e greca lingua espertinimo. L' opera da lai scritta è intitolata » In Iudaese ex sacris scripturia excerptum » egli meritò la atima di tutt'i dotti e siggolarmente un magnifico elegio fattogli dal Card. Bellarmino. (Barotti mem. tom. 1. pag. 136.) (Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 1. a. 28. nella nota naz. 284.).

Alberto da Sarziano gran teologo fu ambasciadore di Eugenio IV. nell'Armenia, nell'Egitto, nell'Etiopia per indurre quegli scismatici a intervenire al concillo aperto in Ferrara (Tirabaschi ivi n. 15. pag. 202.).

Giovanni Pannonio Vescovo di Cinque-Chiese in Ungheria è lodato anche qual poeta dal Giraldi (Dialog 1, poetar, suor, temp.) (Borsetti par, 2, pag, 302.).

Giovanni Frez Inglese, Vescovo di Bath, è celebrato da Giulio Negri Ferr. (Ist. del Fiorent. scritt. pag. 474.) (Borsetti par. 2. pag. 311.).

Dideco Pirro Portoghese, fu rinomato poeta latino (Giraldi loc. cit.) (Borsetti par. 2. psg. 302.).

Luigi Grotto d'Adria, noverato tra' poeti dal Tiraboschi (tom. 7. par. 3. lih. 3. cap. 3.
n. 16, pag. 1129.) (u anche illustre filosofo ed oratore, benché cieco fin quasi dalla nascita
(Bors. par. 2, paz. 293.) (Crescimbeni atro. della volte, poet. vol. 3, lib. 2. n. 79.

Girolamo Monferrato fu caro sopra ogni altro discepolo al Calcagnini che in sua grazia serisso varie opere fra lo quali Collectanea Fetustatia e l'altra Dicta Moratia. (Borsetti par. 2. pag. 298.).

(91) Matto Maria Bolardo Ferrarese, celebre scrittore del poema eroicomico initio-lato l'Orlando innamoralo che fia certamente fonte di mole invenzioni per Lodovico Ariosto nel suo Orlando furioso, studio ed belo la laure in Ferrara (Tratho, tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 3. n. 96. psg. 803.) (Mazzuechelli seritt. Ital. tom. 2. par. 3. psg. 1436.) (Barotti mem. tom. 1. psg. 59.).

Lodorico Carbone Ferrarese fu scolare di Teodoro Gaza nella san patrin. (Tiraboschi iri equ. 4. n. 11. pag. 849.) (Borsetti par. 2. pag. 38.) (Giraldi op. pag. 576.), e qui medeimo fece poi scoola di eloquenza e di poesia. Crebbe la tanta fama ciae fu addimandato da molte Universitá. Pa poeta, e ne' suot versi baini si scorgo tal purezza di stile che oltre all'alloro si meritò il motto cho si leggo in una medaglia a suo coore coniata « Candidior pura Carbo poeta nire» (Barotti mem. tom. 4. pag. 35.) (Gusato stor. lett. pag. 14.) (Vita del Guarino e de' suoi discepoli vol. 3. pag. 151. Brescia per Bettoni 1806.).

Lodovico Bigo Pillori Ferrarese anmaestrato da Battista Guarino (Carm. pag. 121.) fu uno de' più illustri poeti latini e dotto nella teologia o filosofia (Tiraboschi ivi n. 14. pag. 834.) (Borsetti par. 2. pag. 329.).

Finenso Brusantino Ferrarese, di cui ci fa sapero II Tirelaoschi » che exrisse II poema romanzeso I' Angelica Innomorata, che comunquo sia luugi dalla facilità ammirabile » dell'Aristo, ba nondimeno gravità o vivacità megiore degli altri poemi di tal i astura (tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 3. n. 42, pag. 1199.) (Mazzucchelli scritt, It. tom. 4 par. 4. pag. 2231. 1. Fuvri un altro per aomo Franceso Bisocolo modico lusigne, discepolo di Antonio Mina Brasavola (Borestti par. 2. pag. 142.).

(92) The Fepariane Strozzi Ferrarese fu negli ottimi studi alterato da Guarta Veronese. Godd la stima di tutt'i dotti, singolarmento del Filelfo cho il disse eloquentissimo (lib. 11. op. v. 20.), e del Giraldi che l'annovera tra' migliori poeti latini (op. tom. 2. psg. 535.) (Barotti mem. tom. 1. psg. 109. cc.) (Biondo Ital. illustr. reg. 6.). Sostenon onorvorio cariche sotto i più munifici Principi d'Este, Leonello, Borso, Ercole I., Alfonso I. (Bors. psr. 2. psg. 399.) (Tiraboschi tom. 6. psr. 3. lib. 3. csp. 4. n. 8. psg. 844.).

Magnilico à l'elogio che di Ercole figlio del precedente fà Celio Caleagniai nell'oration funchro detta noll' esquie di lui (op. pag. 505.), così riferito dal Tiraboschi (tom. 6.
par. 3. lib. 3. cap. 4. n. 10 pag. 897.) » El cei descrive come scrittore ammirabile in
r prosa non men che in versi, e in oggi genere di poscis latina si elegante e al dolco,
e ch' cra invidiato da molti, ma da pochi assal paregglato; si felicie moltre nella possia
i taliana cho a giudizio del Tibatdoo non v'era chi meglio in ciò riuscisse; dotto ancora
nel greco, nella qual lingua avea pressa descrivere la guerra de Giganti, innitando on
maravigiono soccesso la gravità e l'armonia d'Omero ce. n. Laca Ripa, Battistia Goarino, Aldo Manuzio furono i maestri di si grand' uomo, amico di tutte le persone dotte,
fra le quali Giovanni Pico della Mirradolo e il Card. Bembo. (Crescimbeni tom. 1, par. 2.)
(Quadrio tom. 2, peg. 334.) (Bembo o pt. tom. 3, pag. 189.).

(23) Gist: Battista Pipas di Ferrara apprese l'eloquenza e la poesta da Giglio Gregorio Giraldi a Alexandro Guarino, le grecho lettere da Francesco Porto, e le gravi discipline di Vincenzo Maggi. In cti di 29 anni fu laureato in filosofia. » Duos annos (così a lai » scrive il Ricci) imm publice proliteria optimos auctores grecos et latinos asque lis ut a nitial andicori redisquature quod a te in tuis interpretationibus desideretar ». Paolo Manusio con lui rallegrossi cho fosse nella più atta stima presso Alfonso I. dal quate in un decerto vira detto Il Pigas » caclellensi decettare vir, insignique artium et mediciano dector, almique Gymnasii Ferrariensia Reformator ». Grandi son lo lodi che gli fa il Caro (Lett. tom. 2 lett. 49, e 37:). La stora de Principii d' Eato ba reso celebre il Pigna. (Borsetti par. 2, par. 176.) (Tirobocchi tom. 7, par. 4, lib. 3, cap. 1, n. 5, pag. 934.).

(94) Alberto. Lollio Forrarese " chbe in patria a suoi maestri Marco Antonio Antimaco,

- o Domenico Cillenio Anconitano, e benchò coltivasse molto i gravi studi e la lingua «greca, l'eloquenza Italiana però fu quella di cui compisaçuesi singolarmente. Le suo orazioni furon sempro accolte con pianto, e sono acritte con nobilità di pensieri, con «leganza di stile, con varietà d'immagini, o con tutti que' pregi cho in un orazore sono «richienti (Tirrabouchi tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 6. n. 3. pag. 1508...) (Borsetti tom. 2. 200.)
- pag. 368.) (Barotti mem. tom. 1. pag. 293.).

  (93) Gioranni Piro delia Mirandola che fu riputato prodigio di sapere studio nell'Università di Ferrara, e uno solo vi coltivò i gravi studi, ma ancor gli ameni, ed ebbe in essi a suo mestro Battista Goarino (Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. ano. 2. n. 22.
- pag. 344.) (Borsetti par. 2. pag. 303.).

  Aldo Manusio il seniore studiò in Ferrara sotto il medesimo Guarino, e qui egli ancho
  ammaestrò Alberto Plo allor giorinetto o poi sigoor di Carpi (Tiraboschi tom. 6. psr. 1.

lib. 1. cap. 4. n. 35. pag. 159.) (Borsetti par. 2. pag. 297.).

Giulio Cesare Scaligero, secondo il Zeno o Giuseppe Scaligero figilo, fece gli studi in

Ferrara (Tirab. tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 1. u. 59. pag. 1414. e cap. 4. n. 59. pag. 1416.).

Gospara Tribraco Modoneso par che stodiasso greche lettere in Perrara ore ebbe molti
premii ed onori dal Duca Borso (Tiraboschi tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 4. n. 12. pag. 851.)

(Borsetti par. 2. pag. 311.).

Niccolò Copernico astronomo immortalo, fu dal celeberrimo Forrareso Domenico Maria Norara ammentrato in Bologna o in Ferrara (Bornetti par. 2. pag. 285.) (Riccioli Almagest. tom. 1. par. 1. in indice astrologorum) (Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 34. pag. 366.).

(96) Costanzo Landi Piacontino studiò in Ferrara ovo ebbe a condiscepolo Alfonso Blaistal Ferrarese giovane di raro ingegno, di cui pianae l'immatura morte con un epigramma stampato. (Bors. par. 2. pag. 372.) (Tiraboschi tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 1. n. 21. nac. 339.).

Francesco Guicciardini Fiorentino fece i suol studi in Ferrara e in Padova (Tiraboschi tom, 7. par. 3. iib. 3, cap. 1. n. 39. pag. 882.).

- Lodorico Costelectro Modonese » l'Università di Ferrara (dice il Tirabochi iri cap. 2.

  n. 12. pag. 1115.) l'ebbe tra' scoi allieri, e ammirò i lieti progressi cho in ogni sorta

  n di istere egli andara facendo ». Fa insigne filosofo, matematico, medico, oratore, poeta,
  dotto nelle lingue greca e latina (Borsetti par. 2. pag. 287.) (Vedriani Dett. Mod.
  all'an. 1566. pag. 167.).
- (97) Badio Giodoco Ascensio di Brusselles, che dal Borsetti (par. 2. pag. 268.) si dice vir litteratissimus, orbi universo notus « venne a Ferrara per apprendere lo greche lettere, e vi fece tai profitto che ne tenne poi esttedra in Parigi. Molte testimonianzo si ciano da Giaciato Gioma (70m. 2. cap. 42. dell'idea dell'istoria d'Italia letterata ;

Roberto Firmingh, lodato da Errico Warton (in append. ad Guilelmum Cavo), studiò nell'Università Perareseo le greche e le latine lettero sotto Battista Guarino il seniore (Borsetti par. 2, pag. 291.).

Mario Molsa Modonese, poeta latino elegantissimo, abitò lungo tempo in Ferrara e si tiene che vi apprendesse lo umane lettere o le scienze. (V. Borsetti loc. cit.).

Pontico Perunio di Belluno studiò in Ferrara 10 anni sotto Battista Guarino o Giovanni Valla. V'ebbe in filosofia per maestro il Leoniceno, in astronomia Pietro Bono dell'Avvogaro, in matematica Lodovico Giusberti. Riusci assai celebre in queste scionze e dutitasimo nel greco e nel latino. (Tiraboschi tom. 6, par. 3. lib. 3, cap. 4, n. 34, pag. 894.) (Borsetti par. 2, pag. 313.) (Antonio Baldissari delle vite de' personaggi illustri pag. 336.).

(98) Ginemat Coclor di Norimberga, chiarissimo teologo dell'età suo. Gicono Mildendorpion cella sua opera de Academisi univ. terr. orbis pag. 8.15, e Rüfafelo Volterano confessano cho la Germania devo l'egregia istituzione teologica di questo grand'uomo alla Università Ferrarese, ove ottenne la laurea in quella scienza (Borretti par. 2. pag. 285.). Môrrio Longo Silentino che per apprendere le greche lettere portossi nella Grecia, venne quindi in Ferrara per esservi ammestirato nella filosofia in greco e in bation (Bar. 4 secti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti par. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti pag. 2 pag. 2 persiti pag. 2 pag. 2 persiti pag. 2 pag. 285.) (Lorenoe Crasso lutoris del poeti greci) (Triboschi iom. 7 persiti pag. 2 pag. 2 persiti pag. 2 pag. 2 persiti pag. 2 pag. 2 persiti pag. 2 per

lib. 3. cap. 5. pag. 1448.).

Flavio Hiondo Forlivese celebre storico dimorò in Ferrara (Tirab. tom. 6. par. 2. lib. 3. cap. 1. n. 4. pag. 594.) (Filelfo lib. 7. ep. 50.). Dedicò varie opere o Leonello (Tirab.

ivi pg. 596.).

\*\*Filippo Terri\*\* Veneto dottor di leggi e sommo oratore, apprese l'eloquenza nell'Università di Perrara, como attesta Gio. Battista Reliaveri nell'orazion funchre stampata in Venezia l'anno 1580, diccodo ch'egii qua venisse appunto perché conocera sesere l'Università una dello più florenti per dotti unomio i ner issudi dello citimo arti (Beneuti

Tre Acciaiuoli Jacopo, Pier Antonio, Archelao Fiorentini si resero illustri in Ferrara nel poetar latino. (Borsetti par. 2. pag. 279.) (Tiraboschi tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 4. n. 19. pag. 1333.).

par. 2, pag. 312.).

Marco Cavalli Anconitano fu celebre ancora nella Italiana poesia (Bors. par. 2. pag. 286.).
Di esso così l'Ariosto nel Furioso caut. 42. " Ed un Marco Cavalli, che tal fonte

Fará di Poesia nascer d' Ancona,

Qual fè il cavallo alato uscir del Monte, Non so se di Parnasso o d' Elicona.

(99) Bonfrancesco Arlotto di Reggio è detto dottoro insigne di leggi, di filosofia e di teologia dal Borsetti (tom. 2. pag. 278.) (Riccoboni nell'orazion funebre di Bonifacio

Ruggeri.).
Daniele Arluno di Cremona, uomo di gran dattrina (Borsetti tom. 2. pag. 278.).

Michele Hòpital Francese fu allievo dell'Università Ferrarese nella giurisprudenza (Papadopoli hist. Gymn. Pat. tom. 2. lib 1. cap. 23.) (Teissier elogia viror. Ill. par. 1.) (Borsetti tom. 2. pag. 294.).

Francesco Sforza Attendoli rinomatissimo Capitano, passò i primi suoi anni in Ferrara studiandori grammatica e umano lettere ( Bonoli storia di Cotigaole lib. 2. cap. 8. ) ( Borsetti tom. 2. pag. 279.).

(100) Beneduto Card. Accolti d'Arezzo fu presso Ercole II. (Notizie intorao agli uomini iil. dell'Accad. Fior. par. 1, pag. 178.) (Ariosto Fur. Cant. 46. st. 10. 11.) (Borsetti par. 2, pag. 279.).

Arnaldo Card. de Ossat Francese, illustre filosofo giareconsulto e letterato, erebbe in gioria sotto l'ombra degli Estensi (Baldassari vite de' personaggi illustri pag. 57.) (Borsetti tom. 2, pag. 301.).

Pietro Card. Bembo Veneto fu ammaestrato in filosofia dal Leoniceno, come attesta encora

Lone X. in una amplissima lettera a lui scritta. Allora contrasse in Ferrara amicizia con Antonio Tibaldeo, Jacopo Sadoleto, ed Ercole Strozzi. « Quanta lode (dice il Tiraboschi 10m. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 50. pag. 909.) debbesi al Bembo che seppe si ben sollerarai sopra gli altri poeti y (Borsetti par. 2. pag. 282.)

Jacopo Card. Sadoleto Modonese, figlio di Glovanni celebre professore di leggi in Ferrara fu anch' esso scolaro del Leoniceso. Ummo dottissimo, delle cui opere serive con gran dode il Bembo Epist. fam. ibi. S. cp. 21. ) Pado Sadoleto figlio d'un cugio del Cardinale studiò in Ferrara o r'ebbe per maestro il sommo Giraldi. (Sadol. de liber. instit. ton. 3. pag. 122.) (Titaboschi tom. 7. par. 1. lib. 2. csp. 1. n. 12. pag. 282.) (Borsetti par. 2. pag. 309.).

Silvio Card. Antoniano ebbe nac talento d'improvviaro in versi » Eccole II. sel condusse da Roma » Perrara vor si fece scolaro del celebre Vincearo Maggio e si striuse
in amiciate o più dotti uomini ch'ivi erano. In età di 15 anni giù era avanazto nello
studio delle mediglie (Caro lett. tom. 2 let. 7. e 49. jv. 2. cin età di 17 anni fu destinato
professoro attraordinario di bello lettere (libecii op. na. 2. pag. 79. etc.) (Tiraboschi
tom. 7. par. 4. lib. 3. esp. 4. n. 11. pag. 1313.) (Borsetti par. 2. pag. 181.)

(101) Tommaso Card. Bacosio Ungaro, fu ammeestrato ne' buoni studi fin da giorinette nel Perrarces Universitá (Ciaconio in vitis l'ontificum tom. 1. lib. 1. cap 37.) (Borsetti par. 2. pag. 282.)

Card. Federico di Cluniaco, apprese da giovane la giurisprudenza in Ferrara (Papadopoli hist. Gymn. Pat. tom. 2. lib. 1. cap. 6.) (Borsetti par. 2. pag. 291.).

Card. Tommaso Herdouth Tedesco studiò nell' Università di Ferrara come scrive il Garimberto (vite pag. 340.) (Borsetti par. 2, pag. 294.).

Ercole Card. Bangone Modonese apprese in Ferrara le belle lettere da Lilio Giraldi (Vedriani vite del Card. Mod. pag. 25. e 27.) (Borsetti par. 2. pag. 307.).

(102) Pigna istoria dei Principi Estensi lib. 7. - Borsetti par. 2. pag. 311.

(103) Francesco Terzani nell'orazione per Alfonso II. al medesimo Sisto V. stampata in Venezia per Bragnoli l'an. 1586. — Borsetti par. 2. pag. 303.

(104) Papadopoli hist. Gymu. Pat. tom. 2. lib. 1. cap. 34. — Borsetti par 2. pag. 280. — Parecehi altri di questa ilinstre famiglia degli Aldobraddini , che furono allievi nell' Udiversità di Ferrara, possono vedera i presso il Borsetti.

(105) Cav. Gacusno Moroni Dizionario di crudizione storico-ecclesiastica vol 24. pag. 58. (106) Pietro di Tossignano che da Bologna passò a Ferrara professor di Medicina

l'anno 1309. fu atimatissimo da tutt'i Principi d'Europa (Marchesi Monues. III. viror. Gallize tog. lib. 2. esp. 4.) (Borsetti par. 2. pag. 2.).
Marco Lome Souzzese dopo aver percorsa la Francia e la Germanie, interaretà l'an-

no 1312, diritto civile in Ferrara (Dempster in hist, eccles scotor lib. 11, num. 806.)

(Borestti per. 2. pag. 2.).

Giacemo Zoc.hi Ferrarese, chiarisimo professore di diritto eccleisatice in Ferrara verse

l'anno 140. e poi in Padova (Borestti par. 2. pag. 23.), scrisse assora varie opere

(Tirabochi tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 5. n. 7. pag. 557.) (Paociroli de cl. lur. Interpr. cap. 33. 34.).

(107) Pelino Sandeo Ferrarese fu in sua patria discepcio del Bellincini, e di 21 anno professore di giurisprudenza co' celebri Teodosio Spezia, Bartolommeo Bellincini, Filinno

Franchi, ed Ugo Trotti Ferrarese l'anno 1463. Fu vescove d'Adria e di Lucca, caro ad Ercole I. ad Innocenzo Yili. ad Alessandro VI. a Lorenzo de' Medici (Tirabocchi tom. 6, part. 2. lib. 2 esp. 5. n. 16. pag. 569. o n. 28, pag. 589.) (Borsetti par. 2. pag. 589.) (Panciroli esp. 22.) (Barotti mem. tom. 1.).

(108) Antonio Montecatino Ferrarese, assal lodato da tutt'i dotti specialmente da Francetco Patrizi nella dedica del tomo 2. dello sue discussioni peripateticito, insegnò in patria filosofia e astronomia (Bors. par. 2. pag. 188.) (Tirab. tom. 7. par. 1. iib. 2. cap. 2. pag. 401.).

- (109) Luca Falerio Ferrarese (Ughi dizionario degli nomini ili. Ferr. tom. 2. pag. 204.).
- (110) Lerenzo Rocerella Ferrareso cicloratissimo teologo, insegoà anche medicina in Ferrara o in Padova (Tiraboschi tom. 6. par. 1. iib. 2. cap. 1. n. 23. pag. 175.) (Bors. tom. 2. pag. 12.). Illustre disceptolo del Guarino fu il Card. Bartolommeo Rocerella Arciv. di Ravenna assai stimato del SS. PP. Niccoli Y. Callisto III. Pio II. (Vita del Guarino e del suoi discepti vol. 3. pag. 1292.)
- (111) Corradino Gillini Ferrarese, insigne medico e filosofo (Tirah. tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 3. n. 5. pag. 417.) (Borsetti par. 2. pag. 67.) (Vander Linden de script. med. lib. 1.).
- (112) Tommaso Card. Badia Modooseo Domenicano, cho insieme col Dertani e col Sadoleto fis scelto da Paolo III. per la congregazione preparatoria al concilio di Trento, insegnò in Ferrara filosofia (Borsetti par. 2. pag. 130.) (Tirraboschi tom. 7. par. 1. lib. 2. cap. 1. n. 18. pag. 297.) (Mazzucchelii scritt. ital. tom. 2. par. 1, pag. 24.).
- II Card. Pistro Bertani feco nolle adunanze del cosello Tridentino più volue consecere il suo profondo sapero. Fu adoperato da' Sommi Postefici in molto e difficii legazioni. (Tirab. ivi n. 28. pag. 313.) (Mazzucchelli ivi par. 2. pag. 1031.) (Borsetti par. 2. pag. 154.) Fu professore nell'Università Ferrareso (Michael Pio de hist, viror. illiustr. O. P.) (Vedriani, Carl. Mod.).
- (113) Di Francesco Fiedomini Ferrarese Min. Coav. grande fu il nome, talchè Sisto dal Siena Domenicano dice ch' era riputato il Demostene de' sout templ. Pa libosto, teologo, ed espertisimo delle lingue latina greca ed chrisca. Si hanno alla stampo più tomi dello suce prediche. Fu professoro nella patria Università (Tiraboschi tom. 7. par. 4. ilb. 3. esp. 6. n. 10. pag. 1312.) (Franchini Bild. di scrit. Franc. pag. 252. es.) (Borsetti par. 2. pag. 160.) (Poservino Apparat. tom. 1.).
- (115) Lipo Benet Sauses, chiamato da Niccolò HL d'Este all' Università di Parma, da Isl fondata, a poi a quolla di Ferrara, si ruce assai ciclebro in questa città per is disputa co Greci nell'occasiono che questi concorsera di Concilio qui aperto da Engenio IV.

   Ugo Sanese (dice Enea Siivio deser. d'Europa c. 52.) tenuto ne' suoi templ principe "de' medici... addusse in mezzo tutt' i loughi della filosofia, sopra quali par che flera-mente contendano... Platone del Aristotete; chisco ch'egi (robra d'infondre quella parte
- mente contendano.... Platone ed Aristoteic; e disse cui egu voieva difendere que la parte
   che oppognerebbono i Greci, seguissero o Platone ovvero Aristotele.... Darò molte ore la
- disputa; aifine avendo Ugo.... fatto tacero i Greci ad uno ad uno con i' argomentazione
- e c con la copia del dire, fu manifesto a tutti, cho i Latini come già avevano superati i e Greci con la gioria dell'armi, così nell'età nostra n di iettere e d'ogni specie di dot-
- trina andavano a tutti innanzi -. Qui facendo nlogi della casa d'Este, aggiugne ch'essa amica agii uomini dotti non solamente attrasse allora con gran premii Ugo, ma molti al-

tri uomiol famosi melle leggi, o nelle lettere. (Tirab. tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 3. n. 6. pag. 419.) (Borsetti par. 2. pag. 20.).

- (115) Lorenzo Maggiolí Geovrese, filosofo di gran nome, fu udito non meno cho mmirato nello suo lezioni da Giovanni Pico della Mirandola o da Alberto Pio di Carpi (Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 22. pag. 314. n. 26. pag. 330.) ( Borsetti par. 2. pag. 58.).
- (116) Lodovico Falenza Perrarese Domenicano, nomo di gran dottrina cho in patria studio e poscia lasegnò la giurisprudenza. In una disputa di teologia fa lotato dal gran Pico (Borsetti par. 2. pag. 65.) (Papadopoli hist. Gymn. Pat. tom. 2. lib. 2. cap. 14.) e dottor famoso è chiamato da Viocenzo Fontona (in secre theatr. Dominic, pag. 455.).
- (117) Géovanní Manardi Ferrarese, medico sommo, fu istruito in Ferrara cella medicina da Francesco Benci Iglio del celebro Ugo, e nelle lottere greche o latine da Battista Guarino. Morto il Leoniceco, egli fu creduto il solo capaco di riparra si gran perdita (Erasmi Epist. tom. 1. pag. 750.). Le opero suo (dice il Tirabaschi tom. 7. par. 1. lib. 2. cap. 3. a. 28. pag. 599.) el mostrano chi oi fu un dei primi a ricondurer la medicina al buom metado, a studiera attentamente la nature, a fare perciò piò viaggi, osservando minutamento ogni cosa, c a non seguir ciccamente l'autorità de' medici che lo avesno preceduto « (Darotti mem. tom. 1. pag. 217.) (Guarini suppl. ad histor. Borretti par. 2 pag. 28.) (Vander Lindea de serie), med.) (Arisoto Farc. 4. 6.)
- (118) Astonio Musa Braanoja Ferrarcee, famiglia eclebre per la copia de' letterati, ebbe a suol mesetri Francesco Bovio, Celio Calengnini, Niccolò Leoniceno, Giovanni Manardi. In cti di soli 13 anni fu destinato a leggere la Dialettica nella patria Università; o duo anni appresso sostemo qui, o poi în Pedova, în Bologna, în Parigi conclusioni di teologia, di indocio, di attenomatic, di attenomati, di medician a di belio lettere (Tirabo-schi ivi n. 98. pag. 601.) (Borsetti par. 2. pag. 133.) (Baruffaldi commont. su l'Iscritono in memoria del Brasavio) (Castellani de vita Ant. Brasav.). De' suoi acritti così attesta il Cardaso (de exemplis geniturar.) » ilic unass.... viduta scribere quas scialt bis temporibus in medicias; alii vei erroribus certas implent, vei angis, vei ambiguis oratiosibus ».
- (119) » Uo celebre professoro di lingua greca (serivo il Tirabacchi tom. 7. par 3. ilb. 3. cap. 2. n. 18. pag. 1066.) obbe per 20 anni l'Università di Perrare in M. Antonio Antimaco Mantovaco, oratore e poeta celebratissimo, il qualo non solo la insegnò con la vece, ma serisso accora in quella lingua con molta eleganza, tatchè il Giradi «affermò ch' e uon car da hapespria a veruno del Greci in ciò che serisso o la preda o in veral. Pa assal bolato dal Lollio o dal Davazzati. (Bors. par. 2. pag. 145.) Molto testimonianza conervelli possono vederia nel Mazzucchelli.
- (120) Prova luminosa dell'asserto è quella cho adduce il Borestit (par. 1. pg. 37.) isdove tra le ragioni, onde si mosse Eugenio IV. ed aprire il concilio in Ferera attesta essere stata nau » quod (et boc maxime Orientales movit) tuno temporis Grace lingua » atudium, ab Italia ceteris fere neglectum, in urbe nostre floreret, clarissimiquo lingua » ciusdem Magistri publico inter nos profiterentur». Portebbe aggiugoersi, cho quanti mai flarono sajentul Ferraresi, tutti erano esperitissimi nel greco.

Demetrio Mosco Lacedemono, craditissimo Professore (Tiraboschi tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 2. n. 12. pag. 1054.) (Borsetti par. 2. pag. 30.).

Francesco Porto Cretese, riferisco il Tiraboschi (ivi n. 13. pag. 1033.), fece nella lingua greca si felici progressi che da Massimo Margunio fu creduto il più dotto fra tutt' i ~ Greci. (Borsetti par. 2. pag. 266.).

Rodolfo Agricola, celeberrimo quasi in ogal selenza, Insegnó In Ferrara (Tirab. tom. 6. par. 2. lib. 3. cap 2. n. 14. c par. 1. lib. 2. cap. 2. pag. 375.) (Bors. par. 2. pag. 63.). Tradoro Gazz di Tessolonica fu professoro di grecho lettero, e di filosofia d'Aristotele

Teodoro Gaza di Tessalonica fu professoro di grecho lettero, e di filosofia d'Aristotel (Tiraboschi Ivi n. 14. pag. 744.) (Borsetti par. 2. pag. 25.), ed anche Ginnasiarca.

- (21) Lilio o Giglio Gragorio Giraddi Ferrarese, fu discepolo in Ferrara di Marco Vergoanino, di Luca Rira, di Battista Guarino; amico del Pontano, del Sanazzaro, di Gian Franceso Pice, di Giovanni Manardi, di Celio Caleagnini, di Alberto Pico; al accetto a Leon X. ad Adriano VI. e a Clemento VII., ch' ci non chiedrea lor cosa che non la ottenesse. Onorevoli sono gli cancomi con cui tutt' i più dutti scrittori parlano di lui. Andrea Alciati (Italia pag. 313.) dice » che pochi uomini (tenza adulazione io dice) al ritrorano che » uguagliano a lui nella cognizione tanto di lettere grecho, como latine ». (Tiraboschi tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. u. 16. pag. 872.) (Borsetti par. 2. pag. 139.). Fu illustre serittore di varie opere (Barotti mem. tom. 1. pag. 265.).
- (122) Gioranni Aurispa Siciliano (Tiraboschi tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 5. n. 9. 10. 11.) (Bors. par. 2. pag. 36.) (Enca Silvio descriz dell' Europa cap. 52.).

Luca Gaurico Napoleano, detto dallo Scaligero, scolare di lui, mozimus astronomorum, fu cecelicato in molto sciente (Tirab. tom. 7. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 26. pag. 447.) (Borsetti par. 2. pag. 11 ).

Alessandro Tartagni d'Imola dottissimo nelle leggi (Tirab. tom. 6, par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 24. pag. 502.) (Borsetti par. 2. pag. 29.).

Pictro Pomponazzo Mantorano, fu detto dal Caleaguini philosophus primi monitus (Tiraboschi tom. 7. per. 1. lib. 2. cap. 2. n. 3. pag. 388.). [Doresti par. 2. pag. 186.). Così non avesse abusta dell'eccellones suo ingerno contro si degni della Cattolica Religione. Franceseo Accoliti Arctino » l'oracolo della giurisprudenza, di cui nessumo andò più innanzi nella stima degli nomini, e nessumo ne riporto più nonoveroli contrassegni, es- cialmente dal Marchese Leonello, e dal Duca Borso » come afferma il Tirab. (tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 17. pag. 487.). Leggonsi presso il Mazuecchelli sublimi elogi di questo grandi como fatti di scrittori sassi celchri.

Lodorico Bolognini Bolognece, famosissimo giureconsulto fu impiegato in alti uffiti da Innocenzo VIII. da Alessandro VI. da Carlo VIII. Re di Francia, da Lodorico Sforza Duce di Milano, (Tiruboschi tom. 6. par. 2. lib 2. cap. 4. n. 40. pag. 530.) (Bortetti par. 1, pag. 61.)

Bartolommeo Soccini Sanese, detto l'oracolo della giarisprudenza (Tiraboschi ivi n. 33. pag. 518.) (Borsetti par. 2. pag. 55.). Furono altri Soccini assai dotti de' quali veggasi il Borsetti.

Pandolfo Collenuccio di Pesaro, lodato come dottissimo da Pieo (in Astr. lib. 2. cap. 9.)

e dal Giraldi (de poet, suor, temp. dislog. 2.), fu giureconsulto, oratore, e poeta (Tirab.
iri lib. 3. cap. 1. n. 59. pag. 692.) (Borsetti par. 2. pag. 39.).

Leonardo Satriatí Fiorentino, fu tesoro (dice il Tirab. tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 5.
b. 36. pag. 1502. o in nota) di Bisosfia, di storia, di poesia, di lingue. In Ferrara insegnòlibiri Morali d'Aristotele (Borsetti par. 2. 213.).

Torquato Tano, a cui il solo nome è basterole elogio, insegnò in Ferrara la sfera ed Euclide; qui continuò i suoi studi, qui scrisso la Grusselemme e molte altre opere (Tires boschi tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 3. n. 46. pag. 1208.) (Borsetti par. 2. pag. 199.)

Antonio Tibaldeo Ferrarese, poeta favorito da Leon X. e laureato da Federico III. Raffaele Sanzio gli fece il ritratto nelle loggio Vaticane (Tirah. tom. 6, par. 3. lib. 3. esp. 3. n. 11. pag. 777.) (Guarial suppl. ad hist. Borsetti par. 1. pag. 24., et par. 2. pag. 19.) (Barotti mem. pag. 145.).

Niccolò Pannizzato Ferrarese, sommo oratore, poeta, o conoscitore della greca lingua (Theoboschi tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 4. n. 19. pag. 1333.) (Borsetti par. 2. pag. 93.) (Ar. Fur. c. 46.).

Girolamo Seronarola Perrarea Doneniciano, eclebre teologo ed orstore (Tirah. tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 6. n. 11, pag. 1051.) (Barotti difeas degli seritt. Ferr. par. 2. cena. 8.) (Poliziano lib. 4. epist. 2.) (Borsetti par. 2. pag. 400.). Fuvri un altro Savonarola di Padora per nome Nicchele, cittadino Ferrarese, chiaristimo filosofo e medico, chiamato Miccolò III. ad insegnar medician in Perrara (Tirah. 10m. 6. par. 2. lib. 2. ep. 3. n. 5. pag. 416. e in nota) (Borsetti par. 2. pag. 17.). Egli studiò In Ferrara sotto Paolo Veneto, e fa detto dal Foscariai n philosophorum princepa « (Tirabochi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 2. pag. 303.) o dal Faccioliat n omnium artium momarcha ».

Battita Guarino di Ferrara ore insegnò più di 33 anni helle lettere, fu detto da Aneclo Poliziano (epiat. lib. 4.) il più celebre profesore della sua età (Trienb. ton. 6. par. 3. lib. 3. cap. 5. a. 8. pag. 914.) (Tritemio de seript. eccl. cap. 910.) (Borsetti par. 2. pag. 49.) Elble un figlio per nome Alessandro, che fu oratore, poeta e assaì versato in ocai scorec di buosa letteratura.

Battista Guarino II giovane che serisse il Pastor Fido, fu gran letterato o poeta veramente celebre. Area 19 anni quando fu creduto capuce di ascendere la Cattedra nell'Unieratità succedendo ad Alessandro suo pro-sio. (Tirab. tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 4. n 17.) (Ughi dizionario degli illustr. Ferr.) (Borsetti par. 2. pag. 41. 107. 180.).

Giammaria Riminoldi Ferrarese, giurconsulto eccellente, foce nobilissimi allieri nella patria Università. Più altri di questa famiglia furono professori di chiara fama. Assal becemerito della Patria fu il Card. Giammaria Riminaldi, di cui recente è ancora la memoria. (Tirabochi tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 32. pag. 517.) (Borsetti par. 2. pag. 55.) (Barotti mecn. com. 1. pag. 81.)

Cesare Cremonini di Canto nel Ferrarese, foce i suoi studi in Ferrara, e poi vi lesse filsoofia. Fu reputato di stutt'i dotti » Aristotelis Geninu et locerna Grecorum interpretum (Borsetti par. 2, pag. 208.) L. Timperisi nel suo Musco pag. 173. afferma che i principi e i re vollero averne il ritratto, o a lui ricorrevano per consiglio negli affari di riliero (Barotti difesa degli scritt. Ferr. par. 2. coss. 7.) (Tiraboschi tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 2. n. 9, pag. 405.) (Riccioli Chronologi, tom. 4, pag. 20.).

Pellegrino Prisciani Ferrarese, della col famiglia ebbe parecchi professori l' Università di Ferrare, è molto lodato da Leandro Alberti come insigne astrologo e storico eruditissimo, o dice ch' el fu sessi perrio nel greco (Italia pag. 313.) (Tirab. tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 55. pag. 923.) (Boretti par. 2. pag. 121.).

Alessandro Sardi Ferrarese, filosofo oratore poeta storico, insegnò nell' Università come attesta il Libanori (Bors. par. 2. pag. 138). Il Tiraboschi (Ivi n. 19. pag. 834.) gli dà

 - tode d' uomo laboriosistimo che di continno occupavati nel leggere, nell' osservare, nei n- raccogliere tutto ciò cho appartenere a qualunque sorta di scienza. El coltivò singolarmente la storia, e tra le sue opere abbiamo cinque libri della storia Estense, sette libri o della storia d' Italia, quaranta libri di storia autica noriversale. Anche Gaspare Sardi fu

storico di baon nome.

Nascimbene Nascimbeni Ferrerese, uomo dolissimo, e celebre professor di rettorica nelP Università (Tiraboschi tom. 7. par. 4. lib. 3. cap. 5. n. 18. pag. 1465.) (Borsetti par. 2.

La nobilistima famiglià Sacrati dielo personaggi assai iliastri nelle armi e nelle lettere, o ancora delle più cospieno dignità ecclesiasticho ornati. Celebre fra essi ed amicissimo degli uomini dotti fa Paolo Canonico della Micropolitana, teologo, filosofo ed astore di molte opere latino scritte con la più para cieganza (Boretti loc. cit. par. 2, pag. 404.). (Hantti imem. non. 9, nor. 133.) (Tirah. non. 7, nor. 1, ii. 3, e. co. 1, n. 1, t. nor. 2, pag. 140.).

Lodovico Bonaccioli Ferrarea, professore di filosofia o medicina, scrisse molte opere anatomiche o mediche. Da Vauder Lioden è chimatio - magna autoritatia medicus -. Par valente poeta e grecista (Trisboschi tom. 7. par. 3. lib. 2. cap. 3. n. 16.) (Borsetti par. 2. pag. 92.) (Superbi apparato degli uom. Ill. pag. 75.). Anche di questa Famiglia chbe la parisi Università rinomis professori.

Giammarts Ferrati Ferrarese Carmelitano, teologo, filosofo, oratore, e assal pertio nelle lingue greca, obraica, calidaica, fu professore di sucra Scrittura, e diedo alla inco molto opere (Tiraboschi tom. 7. par. 1. lib. 2. cap. 1. n. 6. pag. 265.) (Borsetti par. 1. pag. 415.) (Barotti men. tom. 2. pag. 80.) (Possevini sucr. appar. tom. 2.).

(123) Filippo Corneo Perugino, ginreconsulto celeberrimo, fu richiesto per professore da tutte le più riaomate Università L'ebbe il Duca Borso in questa sua Capitale l'anno 1470. (Tiraboschi tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 13. pag. 481.) (Bors. par. 1. pag. 36.).

Petero Tommat Barcomate fu anch' egil dottistimo, e richesto da Bugisho Duca di Pomerania per lo scuole di Gripwald, da Federico Duca di Sassonia per quello di Vittemberga, dall'Imperator Masimiliano per Colonia, inoltre dal Re di Danimarco, dal Duchi di Meckelburgo, da' Dogi di Venezia (Tireb. Ivi n. 28, pg. 509. c. n. 29, pg. 511. cc.) (Borsetti pr. 2, pg. 37). (Ginnania scritt. Barent. tom. 2, pg. 419. cc.)

Gorlo Rwini di Reggie, maestro di Andrea Alciati, di Marco Mantova, di Lodovico Cato, di Ugo Boncompagni che fu poi Gregorio XIII., fu l'oracolo di tutte le Università (Tirab. tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 4. n. 2. pag. 657.) (Borsetti par. 2. pag. 113.) (Panciroli de cl. leg. interpr. lib. 2. cap. 143.).

(124) Lorenzo Altieri Ferraresa Min. Conv. insigne teologo e filosofo risomatisimo, serisse na corso di filosofia, di cui si son fatte in brevo tempo dodici e più cidizoli. Insegnò teologia nell' Università, e aci 1787. con Breve di Pio VI. fia cletto Reggento del Collegio di S. Bonaventura in Roma, primaria cattedra della sua Religione (Ughi diz. degli uom. ili. Ferr. \u03b1.

Agostino Chignoli Domenicano, professore di teologia in Ferrara sullo scorcio del secolo passato è cagnito per un corso pregevolo di prelezioni teologiche in tre volumi, e per an commenzario sulla profezia di Daniele, del quale fa menziono conorevolo il P. Niccosia Gesulta nelle suo lezioni serituruli (tom. 9. il Dan. diss. 1. pag. 29. e altrore — Venasia presso Garbo 1766.) Giorenni Tumiati Ferrarese chiarissimo medico e chirorgo fu professore d'anatomise e diede alle siampo vari opuscoli (Bertelli orazion funebre stampata in Ferr. Pan. 1804.). Mort l'anno 1805.

Giovan Fincenzo Bononi Ferrarese, professore di chirurgia si rese noto con le sue opere stampato (Bertelli ivi pag. 11.). Mori l'anno 1803.

Antonio Foschini Ferrarese, professore di architettura civilo o militare, fu richiesto anche della Università di Paria. Vienna, Ancona, o Verona gli fector invito affinchè diriggesso la fabbrica de' loro teatri secondo il suo folice trovato di ronderili Reilmente armonici (Giosgorar orazion funchre stampata in Ferr. Pan. 1814.). Mori l'anno 1813.

Antonio Giuseppe Tetal Perrareze, medico lluatro, e professore di chiurgica-medica anche in Bologoa n percorse sotto il regno Italiano tutto le provincie, ed ogni scuola, ogni nginanio, licco, e luogo di pubblica istruzione visitò, riordinò, tolse gli abusi. Serisso un opera sulle malattio del cuore, trasportata dalle colte nazioni nel loro linguaggio. Lo sitro opere tutte del Testa Italiane o latino sono elegantemente seritte, e gli elogi han meritato de' dotti, fra quali del celebre Pietro Giordani (Dottor Fabri Lodovice nolla

vita scientifica di Antonio Testa stampata in Urbino l'anno 1827.). Mori l'anno 1814. Teodoro Bonutti Ferrarese, chiarissimo idrunico, o professoro di matematica, di cui ba scritto l'elogo l'Avvocato Giulio Felisi l'anno 1820, in cui quegli mori.

Antonio Campana Ferrareso, professor di botanica fisica ed agraria. La sua Farmseopoa fu tradotta i molto liague, ed ha già più di 20 edizioni (Elogio scritto dal Sig. Avvocato Filippo Maria Delliiries Ferrarese) Mori l'anno 1832.

Francesco Santini Ferrareso, professoro di calcolo sublime, rinomato per le sue memorio di matematica mandate alla luce. — Ferrara tipi Taddel 1843. Mort l'anno 1838.

Luigi Fontana Ferrarese, giureconsulto, presidente del Collegio Legale presso l'Università, sostenne luminosissime ceriche, che possono vedersi no Cenni biografici dati alla stampa dal ch. professore Giacomo Ricci. Morl I Fanno 1818.

Dottisimo la matematica fu Antonio Maracostit, ed egregio scrittoro di vario opere la prosa e in verso fu Agostino Peruzzi, amenduo ornamento dell' libustrissimo e Reverentisimo Capitolo della Metropolitica di Ferrara, amenduo Itettori di questa Università. Nellonotiale delle vita di Monsignor Feruzzi, soritte dal Can. Pauri d'Ancona, può vedersi di quanti rezei andasso risco questo erand' uomo. Morirono amendos el Pano 1850.

(123) Nella solenne apertura dello senodo della Università, ch' ebbe luogo il di 5 Novembre, l'illustre Professor Valentino Dott. Lugaresi toglieva ad argomento della sua lattaa Prolusione i pregi di questo insigno medice Luigi Buzoni, rammemorando il profitto ch' egli fece nelle lelle lettere appreso nel ven. Seminario di Ferrara e nello scienza e cul s' appiletti gil nomini dotti, le cattedro da lui sostenuto nell'Università patria, lo istudio dil promuovere a decore o a vantaggio de' cittadini la medicina, o infino le varie opere da lui scritte intorno a cose mediche. Mori l' mon 1847.

(126) Guarino Fronzez a cui il Tirisbaschi (1om. 6, par. 3, lib. 3, cap. 5, n. 2, e segg.) in gran pario attribuisco meritamente il riflorire e risorgere all'antica eleganna cho fecero in quel secolo la greca lingua e la lutius in Italia, fu chiamato da Ecasa Silvio maestro di tutt'i cotti scrittori, dal Tritemio l'nomo foroni il più dotto de' tempi suol, e da Leonardo Arrino eredulo l'unico som dotto d'quill'età. Egli di pirimo che o disorterrò o almeno corresse e ripali, per maniera che si potessero leggere, le poesie di Catollo; e fu egli ancora che scopri i sermoni del Vescoro S. Zenono (Rosmiol - Vita di Gnarino cm. 2. lib. 4. pag. 152. Brescia per Bottoni 1806.) (Apostolo Zeno Dis. tom. 1. pag. 213. ec.) (Muratori script. rer. it. vol. 20. pag. 435.).

(127) (Tiraboschi tom. 6. par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 34. pag. 366.).

(128) Il Tiraboschi nell'ultimo tomo, or'è un Appendice al cap. 2. del lib. 2. pag. 321., dice essere stato il Caleagnini il primo Italiano che ardisse di sostenere, prima della pubblicazione dell'opera del Copernico, il sistema pol detto Copernicano (Parimento tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 2. n. 25, pag. 444.).

(129) Tommaso Giannini Ferrarces, medico, oratore, ed uno de più dotti filosofi del secolo XVI. fa assai perito nelle lingue latina, grecat, chraica, caldaica, arabica. Ebbe per meetro la filosofia il Montecatino, e benchè invitato dalle più ecloiri naiversità, el vallo restaro in Patria professore per hen 55 anni. Molte sono le opere da lui pubblicato (Tghi Diz degli uom. ill. Ferr.) (Borectia per. 2 pas. 209.) (Etritreo Finacoteca par. 182.).

Niceolo Gabro Ferrarese, della Compagnia di Geal, era motto dotto la teologia, la filtosofia, in attrologia, in rettorica, e in matematica. Tra le altre sue opere v'ha uno citido philosophia magnetica (Riccioli in Chronologa) (Libanori Ferr. d'oro par. 3. pag. 213.) (Borsetti par. 2. pag. 349.). Non pochi (si permetta l'acconnario) furono i Gesuti che lasguarono nell' Università di Ferrare o possona vedersi presso il Borsetti e l'Ughij tra essi debbe tener losgo il Possetino, perchò Bartolommono Ricci serivendo a ulci che da Ferrara era passato alla Ciuriersità di Petova, si diode della perdita che l'Università di Perrara aves atto con la sua partenza (Tiraboschi tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 91. pag. 1093.) (Borsetti par. 2. pag. 307.). 2. 2. pg. 307.).

(130) Giocanni Bianchini Ferrarese, glureconsulto, matematico, e astronomo chiarissimo, serisse le tavole astronomicho sai moti dello siere, e le dedicò all'Imperator Federico III. (Tiraboschi tom. 6 par. 1. lib. 2. cap. 2. n. 33. pag. 368.) (Borsetti par. 2. pag. 23.).

(131) Niceolò Leoniceno detto dal Manuslo principe de' medici, dal Tiraboschi uomo di singolar dottrina per fana rinomatissimo, maestro di Autonio Musa Brasavola in Ferrara ore dimorò 60 anni » fu il primo tra' medici e tra' ilisodi che i allontanase dalla bar-barie scolastica, o ardiuse di spiegare con eleganza ciò che prima vedesal iavolto tra prefondusisme tenchere. Nelo studio delle scienze fu un de' primi che ona temesse di echiamare all'esame gli antichi scrittori, e di coadanantil ore paresse che avessero errain a. C.... Anche questa gloria devei a questo medico valoroco, cio è he gli fu un de primi a daro alla storia naturale qualche principio di nuova luce, o ne fan fedo, non dirò già e l'o pera de herbie el frectibut, a manultiur, metalitic cic., ma benal quolla de Cassis fulla de Manna cic., e quella de Hiprade et pheribus allis erepretibus, a finalmente quella de Fipra. Pa egli forsa anche il primo il quale serivesso de morbo gallico (Tirab tom. 6, par. 2. lib. 2, esp. 3. n. 20, pp. 62, 48.) ( Bors. par. 2. pp. 6, 20, p.

(132) Luigi Anguillara, che tenne scoola di medicina la Ferrara, patria (come credono elcuni scrittori) del medesimo, osservando ogni cosa che con la storia naturale fosse
connessa, vicie le iole di Cipro e di Caudia, la Grecia, la Schiavonia, l'Italia, gli Srieri,
la Prorenza. Perrenne a si gran nome, cho aprendosi il primo orto botanico l'anno 1546
in Padova, egli fin chiamato a custodirio (Tirab. tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 3. n. 5
pag. 554), (Boretti par. 2. pag. 323.) (Mazucchelli scritt. Li).

(133) Giambattista Canani Ferrarces giuniare (chè avrene un altre dette seniere da Tirab. tam. 6. par. 6. lib. 2. cap. 3. n. 22. nella nata, o ît oclebre profesore di medicia în Ferrare sus patria, ed sonbe în corte di Mattia Corrino Re di Ungleria) jusegol medicina e santonia (Tirab. tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 3. n. 20. pag. 586.). Fa assai addato dal Perta per l'opera » Muscularum humania coproria picturata dissectio » stampata în Ferrara nel 1372., dal Morgani (epist. nast. tom. 2. epist. 13. n. 6.5. etc.), e dal Falloppio che gli rende l'onore d'una scoperta automica dicenda » hoc menum » Inventum nan est, sed Jonnis Baptiste Canani Ferrarienis medici, viri uti sine ulla » controversia inter antesiganos anatomicos collocandi, ita omni genere doctrina et moram » prubiste comisteque nemisia secundi ».

(134) Vedl il numero (117).

(133) Vedi il numero (121). Lilio Gregorio Giraldi (osserra nel lango citato il Tiraboschi) mostra culis sua dissertazione sa le muse, o nell'apera intitolata delle divinida
n depli antichi una erudicione al vasta , che appena vi ha autore greco o latino, dei
n cui passi egli ano si vaiga... Ei non è semplice campilatore degli altrui detti, ma
gli esamina e il confrosta tra lore o er seguo er rigetta la loro polinace... Chiunque
ni faccia a leggere questa trattato non potrà a meno di non confessare, ch'esendo statu
ni Giraldi il primo a trattare dottamento una il vasta o el intraticato argomento, ci lo
ha fatto in maniera, che a ragione vien rimirato come uno de' più dotti uomini del suo
tempo ... Quanto a Cinzio Gimbattitia Giraldi che fa introito nelle settere o nello
scienze de' più famosi Profissori, o el uno e le altre languap boscia in sua Patria, veggasi
il Tiraboschi nel luogo citato n. 57. pag. 925. (Borsetti per. 2. pag. 142.) (Bercardo
Tasso lett. tom. 2. let. 138.) (Barptii men. Con. 1. per. 315.).

(436) Alberto Accorisio di Ceata nel Perrarses, dottor di leggl, o benemeritisimo dell'Italiana favella (Tiraboschi tom. 7. par. 4. lib. 3. csp. 5. n. 36. pag. 1504.) » pube » blicò con miglior successo che gli antecessori il vocabolario della lingua volgare lliuttato » cogli esempl di Dante, Petrarca, Boccascia ed altri scrittori, con la grammatica ed orl" torarifa.

Ma più celebre ancor fu Francezo Negri Ferrareo detto l'Alunoo, disosfo, orstore, poeta n e della toscana lingua pertissimo (Tirab. Ivi n. 36. pag. 1506.). El ci diede la noservazioni sul Petrarca, col rimario, le ricchezze della lingua vulgare, in cui racceglio con ordine alfabetico tutte le voci e tutte le più deganti espressioni dal Boccetcio usate, noltre la Fabbrica del Hando, divisa la 10 libri la cui si contengona la voci del primi re pudri della lingua Italiana, disposte per ordine di materia, che laiziò il vocabolario della Crusca n. (Bors, par. 2. pag. 320. 381.) (Mazcoccelli seriat. It. tom. 1. par. 1. pag. 31. o 352. cc.) (Zeno note al Font. tom. 1. pag. 63. cc.)

(137) » L'Alciati fa il prime che stendendo i moi studi quasi ad ogni ramo della servia o della piacevole letteratura, di cesa si valse per dare alla giurisprudenza un aspeta to det tutto nuora, togliendola dall'ingombro delle scolatiche sottighezze, el litustradola « co' lami di una vasta ed universale erudicione ». Così il Tirabochi di questo illustre milianese (tom. 7, par. 6 ilb. 2, cap. 4. n. 7, pag. 666.). Nell'iscrizione sul suo espolero è celebrato siccomo quegli - qui omnium doctrinarum orbem absolvit, primus legum studia antiquo restituit decori ». Insegoò in Erverra l'anno 153.3 richiesto fu a professore dalle Università d'Asigones, di Bourges, di Bologna, di Padora, di Paris, onerato e lodato dal

Sadoleto, dallo Scaligero, da Francesco I. Re di Francia, da Filippo Re di Spagna, e da Paolo III. P. Ili. quando questi si recò a Ferrara. (Bornetti par. 1. pag. 354. 3) ( Bazzone-hellit oma. 1. par. 1. pag. 354.). Per verità Il risapero cho Giurisperiti di si granome hanno spesso tennto cattedra la questa Università, vale quanto ogci altro argomento perchò oguno si cichiriesca, che con grando ardoro farono in nogo intenpo coltivati in Ferrara gli studi di legge. Quiudi vennero quegli uomini egregi che per la loro perizia nelle leggi farono di gran giovamento alla Chiesa Romana e al Governo Civilo. Molti di questi si leggono in un pregerole ed autentico codice ma presso il Sig. Profusor Ricci Segretario del Collegio Legale dell'Università; e tra esai non pochi Cardinali, Vescovi, Governatori di Provincie, e da Iltri a cui vennero affidati luminosissimi incarichi in Roma e in vari Stati. Il Borsetti (loc. cit. par. 1. lib. 4. pag. 331. 312.) tra le lodi rese a' Legisti Ferraresi ricorda quella con cui sommanente gl'innabi il Card. Fulvio Astalli Legato a latera ferrara l'anno 1707. in una sua pubblica orazione.

(138) Francesco. Patrizi Sanese Insegné per 14 anoi la filosofia platonica in Ferrara (Tirab. tom. 7. par. 2. lib. 2. cap. 2. a. 14. pag. 419.) (Dorsetti par. 2. pag. 202.). 

Fin uno dei primi ad oscrevare attentamente i fenoment della natura: nello sue opere si nammira vastissima erudisione, o versatissimo si mostra nelle materia di eui ragiona e negli autori che no banno innonzi a lui ragionato... I sommi degi ch'egii fa di Ferrara possoo vedera ino ITirab. tom. 7. par. 4. lib. 1, cap. 2. n. 2. pag. 50. o. 65. 1.

(139) Gabriello Falloppio Medences tatoliò in Ferrara sotto il Brasavola, e v'insegnò anatomia (Trink tom. 7, par. 2, lib. 2, esp. 3, n. 18, pag. 580. e 581.) (Falloppa obs. anat. op. tom. 1, pag. 74.) (Borsetti par. 2, pag. 170.). Celeberrimo fa per le osservazioni anatomiebe, ondo meritò i più atti degli dal Signoio, dal Bincui, dal Ricci, dal Portal, dal Cullisaldios che il dice » medicerum monium omolium omolium omoria longe absolutisimus, anatomicerum stepue berbarierum corpybacus ». Ma non vi è elogio, soggiago al Trinkobechi, che tunto onori il Prinkopio, quanto quelle che a lui finno le sue opere stesse.

(140) Fineram Maggi e Maggio Bressiano, assai dotto fu nelle lettere. - La cattefu di filosofia (Tirab. tom. 7. par. 4. lib. 3. cop. 4. n. 54. pag. 1406.) (Dersetti par. 2. pag. 161.) In quella ch'ci sempre sostenno in Ferrara, e dapprima prese a spiegare i libiri d'Aristotele de physico audifus, come raccogliam da nan lettera scritta nol Novembre del 1546. de Francesco Davanzata le Pier Vettori, in cui gli supra di esser venuto a Perrara solo per udire il Maggi, unono (dice cgil) di gran scano e di eccellente dottina, spiegar que' libris poiche son v'era in Padora chi gli spiegaso (Cl. vivor. epist. a. ad. P. Vict. tom. 5. pag. 54.). Si fece poscis a interpretar la poetica del medicimo autore. Quindi Bartolommo Ricci scritcado al Principe Alfonco, il prega a fare in modo che il Maggi, il quale avendo complto il tempo alla usa lettora prefuso poste aprada e Ferrara, non abbandonasse quella Università; e dice che viveaco henti allora motti iluatti Filosofi... ma che il più dotto di tutti cra Vincenzo, e ch'era ggli il pirmo che
a reses pubblicamento interpretata la poetica d'Aristotelo (Ricci op. tom. 2. pag. 47.).

(141) Così dimostra il Tirabocchi nel tom. 4. lib. 2. cap. 3. n. 6. pag. 201. Preg. 2 poi singolar di Ferrare à quol e ha si premetto dal medicimo servitore (tom. 7. n. 2 lib. 2. cap. 3. n. 28. pag. 601.) alle notizio do' medici Ferraresi, cioà che » ere si graode » in Ferrare il numero de' valorosi e celebri medici, che Amato Portoghese non temè di serviere (Comm. in Diosc. lib. 4 pag. 374.)... Ferraris, adquam quicumque de re n herbaria, veltuti de boas medicina, exactam notitiam lubere desiderat, accedat consulto.

Sant enim Ferrarienaes catlesti quodam inilutua favente medici doctissimi ne rerum omnlum naturallum cognoscendarum diligenissimi n. Ma gloria di questa Città a' di nostri si è certo l'Accademia Medico-Chirurgica; non perché sia essa or nata, mentre il Pabricio attesta ch' casa foriva su terminare del secolo XVI. (la Alberti Ebricio Alberti Carlo del Composition se la Composition del Composition del

(112) Ecco alcane testimonianze. li Caicagnini ( Encom. art. liber. op. pag. 555. ) dice " Magnanimus Princeps Alphonsus, fluctuantibus licet rebus Italiae, gymnosium florentissimum et doctissimorum hominum fæcundum aperuit » Il Tiraboschi ( tom. 7. par. 1. » lib. 1. cap. 3. n. 7.) aggingne che al tempo di Ercole II. fu piena il Università di » Ferrara di valentissimi professori » e appresso » che a' tempi di Aifonso II. fu sempre " quella Università al par d'ogni altra fiorente, e appena v'ebbe uomo celebre per sa-· pere che non venisse a farne pompa da quelie cattedre (Ricci op. tom. 2. pag. 418.) (Ciem. XIV. in Constit. de rest. almi Gymn. Ferr. VI. Id Apr. 1771.). Giasone del Maino cefebratissimo giureconsulto così paria nell'orazion fenebre in lode di Girolamo Torti (Schehornio amorn, lit. tom. 4. pag. 455.) » Eransi Ivi (in Ferrara) radunati i » più illustri Dottori di tutta l' Italia, anzi di tutto il mondo, per opera del Marchese » Niccolò d' Este amantissimo degli studi non meno che degli studiosi; il quaie con grandi » promesse e ampiissimi stipendi avea da ogni parte raccolti i più eelebri letterati ». Onde non è meravigiia che qui trovassero carissimo soggiorno i Petrarca, gii Aiberti, i Biondi, i Decembri, i Cornozzani, i Barzizzo, i Mombrizi, i Mareti, i Gectani, i Commandini, i Berengari, i Giovi, i Guidiccioni, i Pellegrini, i Trissini, gii Speroni, i Molza, i Cavalcanti, i Morati e infiniti altri. Forti stimoli e molti mezzi somministrava a que' grandi nomini la città di Ferrara; così Alberto Lollio nell' orazione agli Accademici Elevati annovera fra le altre cose » la verde e fiorita età vostra atta a sopportare ogni fatic a » e disagio, gi' ingegni pronti e capaci di qualunque più alta e più sottile difficoltà, la » Città licta, paeifica e tranquilia, lo Studio pubblico pieno d' uomini dottissimi ed elo-» quentissimi, la copia de' buoni libri greci latini e toscani, lo molto e continue lezioni e » dispute dell'Accademia, la dilettevolo o grata conversaziono di tanti spiriti pellegrini, i ; » quali mossi dal desiderio d'acquistar la virtù, da tutto le perti d'Europa quasi a stuolo " in questa Patria concorrono ec. (Oraz. tom. 1. pag. 92.) (Tiraboschi tom. 7. par. 1. lib. 1. cap. 4. n. 11. pag. 149.).

(143) Frizzi memorie per la storia di Ferrara tom. 2. pag. 221. — Dei resto nota - il Tiraboschi che la Corte di Ferrara, di cui non ebbero le Muse il più gradito e il - più onorato ricovero, ci offre del pocti, cho hanno diritto ad essere annoversat itr' primi

(tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 4. n. 7. pag. 842.). Godo l'asimo a qualunque colto Italiano riaspendo che in Ferrara il Landi, il Ossolvetro, il Possevino, l'Esquicola, il Tasso, il Patrici, il Cavalenti, il Pigna, il Giraldi, il Maggi, lo Scaligero fossero animati a serivero lo loro arti postiche ( Yedi Accad. sul Cast. di Ferrara pag. 20. 21. ), e che a' tempi più recenti gloria immortalo procacciassero a questa lor Patria il Varano, il Muzzarelli, il Monti. il Minora.

(144) " La gloris di aver fatta italiana la satira cra riserbata al grando Ariosto ". Così II Tirab. tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 3. n. 25. pag. 1152. Venne dopo l'Ariosto II Ferrarses Facole Benticoglio (Tirab. ivi n. 25. pag. 1153.).

(145) Odasi il Tiraboschi (ivi n. 66. pag. 1257.) » Furono i primi gl'Italiani a dar n'ecempio di drammi pastorali.... La ludo di questa intenziono dessi ad Agostino Becne cari Ferraresco che esrisse il Sacrificio... Il primi a seguirilo franco i Ferraresi. Alcono i Ferraresi. Alcono i Ferraresi. Alcono i Ferraresi. Alcono i Ferraresi. Tera tutte però lo azioni teatra il di questo secolo (n. 68. pag. 1952.) piana eccisi ol gran grido quanto

il Pastor Fido del Cav. Battista Guarino Ferrarese, pronipoto dell'antico Battista, che
nece parto de' suoi studi in Ferrare e qui fa professore di belle lettere (Zeno Gall. d'
Milia) (Bartoti diffesa degli estrit, par. 1) (Caro lett. tom. 2. Et. 214.).

(146) » Lodocico Ariasto fu il primo scristore, di cui a ragione può gioriard la poesai italiana nello satire e nelle commedie (n terzi, degne di questo nome e scritte sene condo le leggi degli antichi maestri (Tiraboschi vir n. 62, pag. 1237.) ». Il Testro Estense in Ferrara fu il più magnifico di quanti la questo secolo si vedesser tra noi... Da Ferrara si siparero lo nogli parte gli storio i assepareno allo elle reprevincio di n altre città il modo di rappresentare commedio (Tiraboschi tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 3. n. 34, pag. 820. n. 35, pag. 827. nella nota) (Memorio de' lett. Ferr. continuazione pag. 111.) Vedi li numero (63).

(117) Lasciando da parto qui gl' Immortali scrittori di poemi, quali fornon tra gli altri l'Erraresta Bioirto, Cieco, Brussalino, basta riferire que le secrise il Gibbon nella sua opera dell' Antichità della Casa di Brunswik » Ferrara, dice egli, può vantarsi che » nella sua classica Terra contarono e vinerro l'Arionto ed ill Tasso.... In un periodo di cricra 300 anni cisque Poemi Epici comparereo al monde; ed è ben singolare prero-gativa, cho due di questi possono essero in hervo cià reclamati como la proprietà di ».

(118) Vedi I numeri (63) e (67). Antonio Costabili Giudice de' Savi incaricò il Leoniceno di recare dal greco in latino Galeno e la lingua italiana i greci Dione, Luciano, Procepio. (Tirab. tom. 6. par. 2. lib. 2. cap. 3. n. 20. pag. 488. e n. 21.) (Borectti par. 1. pag. 182.) — Francesco Accetti, che avea dal March. Leonello S00 zecchini di stipendio, vello dal greco lo ennolle di S. Gir. Crisostemo, Pepistolo di Falarido, Omero, Diogeno, ed altri scritti (Tirab. Ivi cap. 4. n. 17. pag. 487.) — Battista Guarino traduse alcuno crazioni di Demostene, e di S. Gregorio Nazianeno (Tirab. tom. 6. par. 3. lib. 3. cap. 5. n. 7. pag. 914) — Il padre di lui, detto il Veronece, avea per ordical Som. Pont. Niccolò V. recati in latino I primi 10 libri della geografia di Strabone, che poi fa tuttu messa in Italiano dai Ferrareza Alfonso Bonaccioli (Tiraboschi om. 7. par. 3. lib. 3. cap. 5. n. 2. pag. 783.) — M. Antonio Antimaco rese bitina la storia di Gemisto

Pletone, e alcuni opuscoli di Dionigi d'Alicarpasso, di Demetrio Falereo, e di Polieno. ( Tirab, tom. 7. par. 3. lib. 3, cap. 2, n. 18, pag. 1066. ) - Francesco Negri pell' orazion funebre in lodo di Ercole I. dice » tacco mille ct amplius Græcos codices, quos ad " commonem studentium usum latinos fieri mandavit ".

(149) Qualche saggio di musica (Tiraboschi tom. 7, par. 3. lib. 3, ccp. 3. n. 70, pag. 1270.) erasi veduto nelle pastorali del Beccarl, del Lolio, dell'Argenti; ondo cominciò da essi a introdursi la musica nel teatro Italiano.

(150) Enea Fico Parmigiano, il primo a illustrare questo genere di antichità, fu con ottimo stipendio trattenuto da Ercolo II. in Ferrara, ovo morendo lasciò disegnate in ramo totto le moneto d' Enropa col lor peso, lega, o valore (Tirab. tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 20. pag. 835.),

(151) " Tesco Ambrogio Pavese, il primo in Europa ad illustrar tanto lingue orien-» tall, cominciò in Ferrara la stampa dello istruzioni su le lingue orientali, a cui premette n grandi clogi della città e di Ercolo II. Le dedicò ad Afranio suo zio, allevato nella . Corte Estense c canonico della Mictropolitana di Ferrara, il quale fu, se non l'inven-» tore, certo il perfezionatore di uno strumento musicaio, cioè del fazotto.... cui condusse » ad avere perfino 22 voci. Tesco ne parla nella sna opera e aggingne, che in Ferrara » în casa del Card. Ippolito I. d'Este era stato la prima volta fal bricato il fagotto (Tirab. tom. 7, par. 3. lib. 3. cap. 2. n. 2. pag. 1030. o 1031. nella nota).

(152) " Pregio ch' è tutto di Ferrara, o al più cho divido con Mantova, è l' aver » fin dal 1476, fatta vedere nel suo seno la prima stempa obraica.... Il De Rossi nel · dar questa notizla riferisce poscia ed illustra altro 31 edizioni simila:ente ebraiebe ed 8 » spagonole o portochesi nacito dai torchi ferraresi dal 1576. al 1639, (De typ. hebr. Ferr. comment. bist.) (Frizzi mem. tom. 4, pag. 65.) (Tirab. tom. 6, par. 1, lib. 1, cap. 4. n. 33. pag. 156. nella nota).

(153) L'illustre Municipio Ferrarese si mostra anche s' di nostri sedulo cultore e mecenate degli studi e dello arti. No sono chiarissima pruova e la Pinacoteca, e l'Aula in cui si vanno innalzando statno alia memoria degli nomini illustri Ferraresi, e pol il Cimitero, le scuole di disegno e dello belle arti, l'istituto agrario, lo scuole elementari, opere tutto non guari tempo nato, cho nondimeno già floriscono o grandeggiano -- Quanto alla Biblioteca, non è essa anteriore al 1746., ma si venne di mano in mano aumentando con l'offerta dello privato bibliotcebo di alcuni Cittadini o singolarmente del Card. Riminaldi. Grandiose e nobili ne sono le aule, che conservano gran copia dello più stimabili edizioni, la colleziono quasi completa de' numerosi scrittori Ferraresi, moltissime stampe del secolo XV. molti eleganti o preziosi codici, fra i quali gli autografi dell'Ariosto, del Tasso, del Gnarino, del Giroldi, dello Strozzi, una magnifica serie di 31 grandi libri corali arricchiti di elegantissimo miniature, e parecchi codici greci del Metafraste. (Vedi lo osservazioni del Cay. Valery su la biblioteca Ferrarese tradotto dall' Illustrissimo Monsignor Antonelli attnele Bibliotecario: l' eruditissime ricerche sull'edizioni Ferraresi del secolo XV. opera del lodato Monsignore; i cenni storici su la biblioteca Ferrarese del chiarissimo Professor Ricci; la difesa del Borsetti scritta dal Manini pag. 22.). Clemente XIV. nella Costituziono più volto citata (pag. 35. n. 28.) provvedendo al bene di questa biblioteca, così si esprime » lampridem ære publico ædificatam instructamquo puicherrimam biblio-» thecam Universitati Perrariensi adiiclmus ». È certo antico ne' Ferraresi l'amore di promuorcre gli studi col costrurre bibliocche. Oltre a ciò che se n'è detto parlando della bibliotece Estesse (67), si rammensa dal Tiraboschi (tom. 7. lib. 1. csp. 4. n. 28. psg. 141.) como eclcher ne t'empi più astichi la biblioteca de' Carmelinani la S. Peolo accresciuta poi dal Verrati. Celio Calcegnin nel 1511. morendo lasciò la sua ricca biblioteca a' Domenicani con patto che doresso servire a pubblico uso: la magnificenza di molti. Nobili Ferraresi concorse alla fabbrica del vasto cdifizio (Tirab. tom. 7. par. 1. lib. 1. csp. 4. n. 18. psg. 217.). Gran copia di libri parimente raccolte Bartolommeo Ferrini (Riccii optom. 1. psg. 73.).

(131) Fin da' primi tempi în cui comincià a studiard con qualcho metodo la botanica. Îl Duca Alfonso II. a vea conseguati al Panelo, professor di medicina, tre giardini per recengliervi i rere più rare (Tirboschi tom. 7, par. 3. lib. 2, cap. 3. n. 5, pag. 536.) 15 orto botanico dell' Università Perrarese cominciò ad essere più adorno e più Borente dappoiché l'eo VI. promosse con ispecial cura siffatto studio (Litt. ap. Pil VI. pro Pontif. Univ. Ferr. n. 18, pag. 36.).

(155) » I Duchi di Ferrara come in altro genere di regia munificenza a pro delle » lettere (Tirab. lvl n. 23. pag. 228.) così in questo di raccogliere antichità andaron del » parl co' più potenti Sovrani. Ne è pruova la rara copia di pietre incise e scolpite, o di " anticho medaglie, che tuttora conservasi in questo Musco Estense.... Nel catalogo delle » sole antiche medaglie d'oro ch' erano presso al Duca Ercole II., fatto dal Calcagnini, w abbiamo cho il lor numero giungo fino a novecento ». Il medesimo Calcagnini scrivendo a Bonaventura Pistofilo (op. pag. 207. ) accenna la gran quantità di antiche monete ch'egli avea raccolte e si ben racchiuse e disposte cho poteansi da amendue le parti mirare senza toccarle. ( Vedi il numero (150). Grande fu l'amore del Card. Rodolfo Pio pe' monumenti d'antichità (Epist. cl. viror. ad P. Victor. tom. 1. pag. 49.). Ed Alfonso Ariosto verso la fine del secolo XVI. » avea talmente adornata la sua casa in Ferrara di ogni sorta di " antichità, ch' essa pareva un museo.... e non veniva a Ferrara alcun Principe o altro " ragguardevole personaggio cho non andasse a vederla (Tirab. tom. 7. par. 1. lib. 1. cap. 4. n. 26. pag. 234.). Inoltre Pirro Ligorio Napoletano, celebratissimo allora in questi studi, fu da Alfonso II. chiamato a Ferrara, e fu nominato suo antiquario col ricco stipendio annuale di 25 seudi d'oro in oro ogni mese (Tiraboschi tom. 7. par. 3. lib. 3. cap. 1. n. 27. pag. 853.) (Borsetti par. 2. pag. 193.). Nè debbesi dimenticare il Marcheso Roberto Canonici che avea posto Insiemo nn Museo una Biblioteca o una Pinacoteca; non ne rimane che una memoria stampata l'anno 1638; essendo tutto divenuto preda del fnoco. - Il Museo più recente di Ferrara è lodato dal medesimo Clemente XIV. così » Museum antiquorum numismatum aliarumque rerum copia et varietato et raritato insigne » et a Vincentio Bellini civ. Ferr. collectum ad collegium Reformatorum transfertur. In esso, agglunge Il Zaccaria nel suo iter litterarium » nummorum, quos frustra slibi quæras, ingena via quædam est » Fu questo arricchito di preziosi oggetti dal benemeritissimo Card. Riminaldi, dall'erudito Ab. Giuseppe Carll e da altri elttadini, e con l'acquisto di clò ch' era rimasto delle collezioni Baruffaldi e Scalabrini. Al presento poi per provida cura dell'Illustrissima Commissione Amministrativa della Biblioteca di Ferrara istituita per decreto di S. S. Papa PIO IX. Principe beneficentissimo, composta di S. E. Roverendissima Sig. Card. Areiv. Luigi Vannicelli Casoni Presidente, del Sig. Conto Commend. Camillo Trotti Gonfalonicre Vice-Presidente, di Mons. Canonico Teologo Giuseppe Taddei Rettore, del Car, Ferdinando March. Canonici, del Dott. Andrea Canaza, del Prefessor Leosello Peletti, e di Mons. Canonico Antonolli Bibliotecario, è stato annesso alla custodia della Biblioteca medelima il pubblico Musco, che viceo risperto a comune vantaggio in più luminoso sale, e ridotto al sistema generalmente approvato dillo più esopicuo Università d'Europa. La fauta costisone di veclero risperto ha risveglisto Pamore de di cittadini al sono concorsi ad accrescerlo di ricchi doni (Gazzatta di Ferrara anno 1853. Gennajo n. 4. o n. 5. appendice), talebà a quest' ora può numerare 15000. monete o molti ogestit figurati. La raccolta più prezios di queste monete è certo quella dello zecche d'Italia de' tempi di mezzo. La serio Ferrareso poi (aggiugno il Bertoddi) è talmente secita o pregerole, che ludoran ceressa il accosada ne' Musci più famoni.

(156) A. 6. Giagno dell' anno 1801. sotto il governo della repubblica cisalpio a fursionalo dalla Chicael di S. Bacodetto alla Bibliotece dell'Alma Università il magnifico Mausieleo dell' Omero Ferrarese con le suo ceneri. » Il numero grande degli Scrittori, cho in » egni tempo concoriero ad eaconiare questo Poeta, uno permetto di darre qui in comprendio il raggosglio. Ad oggetto di onorrare anche a "nostri giorali in memoria di si grand' uomo fu aperta nel 1803. In Ferrara na'Accademia letteraria cui fu dato il titolo di Ariostec (Eghi Dizi. degli Um. ill.).

(157) L' Eminentissino Arcivescovo stava allora per recarsi a Roma, avendo compiuta ne terz' aono del zelantissimo esercizio del suo Mioistero la visita pastorale di questa Arabidilocali.



FINE

Ferrara 29 Gennaro 1853. Si può permettere la Stampa P. Natala Rev. Gov.

Die 29 Jan. 1853. Vidit Pro Eminentiss. et Reverendiss. D. D. Card. Archiep. Joseph Tadori Can. Theol.

> Die 31 Januarii 1853. Imprimator J. FELCINI Vic. Gen.







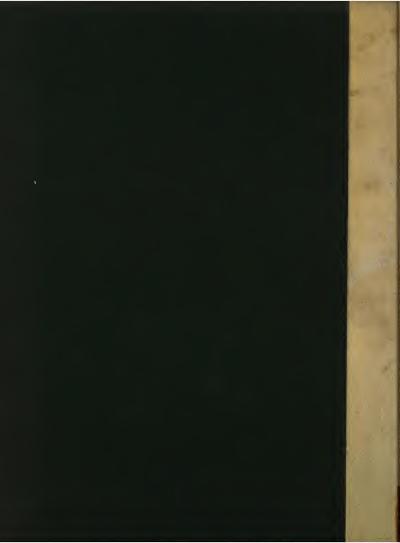